

HANDBOUND AT THE



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

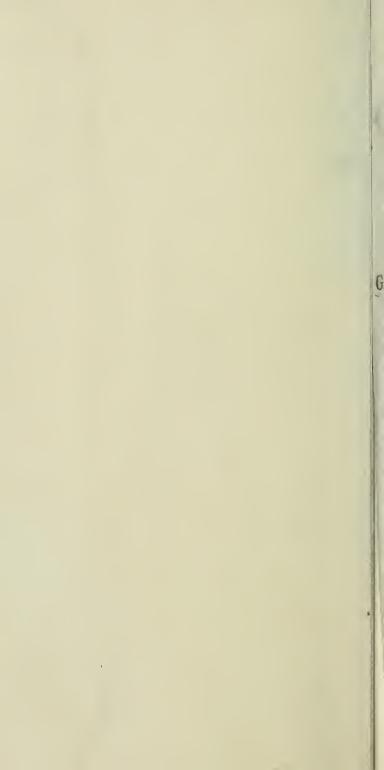

8323

# OPERE

DI

### GABBRIELLO CHIABRERA

Divise in Tomi cinque.

# 11 3 7 7 7 7 1

And the second

5322

## DELLE OPERE

DI

#### GABBRIELLO CHIABRERA

In questa ultima impressione tutte in un corpo novellamente unite

TOMOPRIMO:

CONTENENTE

LE

# CANZONI

EROICHE, LE LUGUBRI, LE MORALI, E LE SACRE.



#### IN VENEZIA MDCCCV.

Nella Stamperia Baglioni.

31/3/1890 31/3/1890

# L' E DITORE

#### A CHI LEGGE.

Uell' Adunanza della maggior parte de' Letterati di ogni condizione, che nel tempo che viveva Mons. Sevaroli, si raccoglieva inseme nelle ore della sera in sua Casa, fini cola morte di così degno Prelato, che succede 'anno di nostra salute 1707. onde rimanendo dispersa, e chi un luogo scegliendo, e chi un l'altro secondo la propria inclinazione, o il proprio comodo per ragunarsi, io feci opera di raccorre, e restringere insieme nelle sanze, che dalla benignità del Sig. Card. Gio: Battista Spinola Camerlingo di S. Chiesa, e mio antiso Signore, e Padrone mi sono state, presso di lui assegnate, tutti quegli Amici, che non dissmili dal mio genio, e dalla mia condizione, e chiari per letteratura, ed erudizione, teneau meco un' antica, e strettissima conoscenza. Ed è avvenuto poi, che di tempo in tompo, sepravvenendo altri soggetti, dei quali non è mai stata venuriosa questa gran Città, siccome melti ne sono mancati o per cagione di morte, o perche i loro interessi gli hanno obbligati a portarsi in altri luoghi, così con sopravvenirne dei nuovi, è e non solamente questa onorevole, e civile unione, sino a questi di conservata dentro i limiti di un discreto, ma scelto numero di persone, ma si è veduto anche praticarsi, e frequentarsi con diletto, e con quella ingenua libertà, che suol nascere per lo più dalla ugua: 3

glianza della condizione, e dei costumi, e da una vera, e letteraria amicizia. E per far menzione di gran parte di quelli, che presentemente la nobilitano con assiduità, e che colla virtu loro, fanno chiaro il lor nome, sono li Sig. Vincenzo Lecnio, Canonico Gio: Mario Crefcimbeni, Avvocato Gio: Battista Zappi, Giacomo Viccinelli, Avvocato Francesco Marisi des Conti di Campello, Filippo Laers, Pier Jacopo Martelli. Abate Francesco Maria della Volpe, Malatesta Scrinati, Cesare Bigalotti, Francesco Lorenzini, Avvocato Antomo Coloretti, Eustachio Manfredi, Angelo Antonio Somai, Girolamo Gigli, Abate Giuseope Conti, Marchese Abate Cammillo della Penna, Francesco Ludovisi, Marc' Antonio Sabbatini, Avvocato Jacopo Lanfredini, Abate Francesco Giustiniani, e per tacer di tutti git attri, tre Prelati, dei quali bafta dire il sol nome, per compimento dell'onore di questa conversazione, essendo uno Monsignor Giacomo Sardini, Monsignor Niccolò Forteguerra, e l'altro Monsignor Francesco Bianchini.

Ora questa nobile ed erudita schiera di Uomini di lettere, per passar con diletto, e con qualche utile quelle poche ore, che sogliono avanzare alle faccende del giorno, ne impiega l'uso in trattare, per lo più, di cose appartenenti alle buone lettere, ed alla varia erudizione, o in leggere libri sì d'Isorie, come di buoni Oratori, e Poeti. Ed essendo in una delle dette sere capitate alcune composizioni non date alle stampe di Gabbriello Chiabrera Poeta assai noto, e chiaro per vivacità, e bizzarria di sile, con che si è di gran lunga allortanato da tisti gli altri nella Poesa Lirica

110-

Italiana, e con che ha dato a molti norma, e lume da farsi strada a gran nome, porsero queste occasione di rileggerne molte altre stampate, e quindi poi, quantunque non vi fosse nella brigata, chi bene spesse sate non avesse lette, e considerate le rime di così grande Autore, pure nacque in più di uno desiderio di rileggerle interamente, per raccorne, neli' esaminane le bellezze, e l'artificio, tutto quel frutto, che puol nascere dall'udirsi le cose da più, insieme, a questo sine, ragunati; avendo ciascaeduno il campo libero di spiegare i suoi sentinenti, con dare ad altri motivo di meglio issettere a ciò, che forse non avea in altra occasione osservato. Ma accrebbe ia difficolte di eseguire questo pensiero, il sapersi, che molti erano i tomi, nei quali andavano raccore le dette rime, contandosene fino a dodici, ed anche più, e che alcuni di essi non sono a comodo ritrovamento. Quindi fu discorso, che, opera molto utile stata sarebbe, e non di pica lode di colui, che con qualche fa-tica, - e siudio, si sosse messo all'impresa di tutte insione raccorle, e dar loro un convenevole orane. Non mai certamente giunscmi all'orecchio suono di questo più grato, poiche tene io sapera quante volte il suddetto Signor Card. Spinoa avea meco tenuto discorso di questo Autore: lodandone al più alto segno le opere, e l'ingigno, con esagerarmi il sermo pensiero, che di lungo tempo nutrito avea di farlo ristampare utto insieme unito, ed in quella sorma miglioie, che più si potesse, e che non gli era stato ciò ancora permesso, a cagione delle tante, i gravi occupazioni, che del continuo gli recavam i molti impieghi, e cariche, 1 4

che, che sosteneva, le quali esigevano tutta la sua attenzione; ma che nondimeno sperava un giorno di render paga la brama, ch'egli ne avea. E diceami insieme, che a questa sua buona intenzione dava molto stimolo il trovarsi tanti esemplari incorretti, i quali non solo rendono confusi i sentimenti di questo Poeta, ma talora grandemente alterati; olire a che ristetteva ancora, che quantunque questo ilustre Poeta nascesse alla metà del secolo XVI. I vivesse quasi fino alla metà del XVII. nel qual sempo la Poesia diede così rovinoso tracillo. non meno per ciò, ehe riguarda lo stile, ed & sentimenti, che per la poca onestà dei entimenti medesimi, e dei concetti, dei qual andavano sparse le Poesie di taluni più celerati in quei tempi, che poi aprirno una large strada ad altri di far lo stesso, nondimeno questo grand' Uomo niun conto facendo del quasi fomun plauso, che a quei tali con così poca gustizia vedea ogni giorno più farsi, avesse saputo con tanta sua lodé tentare una nuova, e nobils Arada, ancorche lontana da quella de Petrarca, per tre secoli già universalmente approvata, e seguita; contenendosi però senpre dentro i confini della stessa onestà, e modera praticata da quel Principe dei Lirici/e trattando gli argomenti amorosi in guisa, ha recar bensi diletto, ma non mai nausa, anche agli animi più schivi, e ritrof, ne pericolo, ed inciampo alla gioventu; ed anhe aggiungeva, che con questa così piena, quinto alle cose Liriche, forse anche intiera listampa, si sarob. be da!a quasi una nuova ata al Chiabrera, mentre esendo finora le pe Opere andate in giro, in più s e diverse sampe, e tometti, e tainst=

questi divenuti anche rarissimi, verrebbe la presente edizione riguardata dagli studiosi di tal arte, come cosa nuova e da porgere loro lume, e norma da regolare i lor passi. Onde io con questa scurezza non tardai di portarmi subito all' Em. S. e significatole il discorso tenuto tra i miei Amici, ed il medesimo desiderio, ch' essi aveano della detta risampa, ne prese questo Signor un sommo piacere, e mi ordino, che immantinente ne eseguissi il pensiero, e ch'egli per la sua parte non mi avrebbe mancato di tutto quell'ajuto, e favore, che abbisognato mi fosse, come in effetto ha prontamente, e generosamente, fatto; poiche scrisse immantenente a Genova, ed a Firenze a'suoi Amici per avere tutte quelle Composizioni, che di tale Uomo aver si poteano e che manoscritte fossero. Ne questa diligenza ando vota di effetto, mentre il Sig. Silvestro Grimaldi di lai N pote, si prese la cura di ricercarle. N'è poten a soggetto migliere appoggiare l'inchieffa essendo questi un Cavaliere, che all' antica nobiltà di sua Famiglia, avendo congiunta una piena cognizione delle buone lettere, ed uno studio di scelta erudizione, fa, che per senno, prudenza, e credito, con altri considerabilissimi meriti, venga reputato uno dei più rignardevoli Soggetti, che ora illustrano, e compongono quella nobilissima Repubblica. A lui dunque è accaduta così felicemente l'opera, che ne trasmise in Roma tantoso un intero volume, di mano dello stesso Autore, e sono le Lettere famigliari, in verso scislto; che noi chiamiamo Sermoni (così anch' egli nominandoli nella Lettera XIV. al Sig. Angelo Gavotti) avendo di più osservato, che in que-A 5

Ra sorta di Componimento egli ha avuia la principal mira d'imitare Orazio, le cui Epihole con nome generale, furon da esso detre Sermoni. Due Poemetti, cioè la Lotta di Anteo, ed il Muzio Scevola, e gli Epiteffi, tutti parimente in verso sciolto, oltre a molie Canzoni non più vedute alle stampe. Ha in ciò anche contribuito Monf. Pier Luigi Caraffa; già Nunzio in Firenze, il quale intendendose colà col Signor Ab. Salvini, ed altri eruditi Soggetti, ha ricavato da quelle nobili Librerie particolari altri Componimenti, che tu, o cortese Lettore, vedrai in questa nuova edizione solamente Rampati. Sicche con questi aquti, e colla fatica di più mest, essendomi riuscito di ridurre insieme tutto quello, che andava sparso in tanti libri, e che si è potuto sinora trovare d'inedito, eccoti finalmente l'Opera compita, ed impressa nella miglior forma, che al pregio di essa si conveniva. Dourà pero avvertirsi, che quantunque le dette Composizioni non siano di un equale peso, e che in alcuna possa desiderarsi maggior coltura, ed uguaglianza di file, o perche non sieno compiutamente state da lui rivedute, o egli le componesse per suo mero divertimento, o a compiacenza di chi ne lo richiedeva, senza il pensiero di pubblicarie, anzi alcune non siano ne meno del tutto condotte al fine, come quella, che comincia Spirito d'un solo vento, stampata già nella raccolta fatta dal Pignattelli, con tutto cio, consideratis la natura, e la franchezza di quesso ingegno, che ha, con tanta facilità tentato tanti nuovi modi di comporre, ed aperta la sirada a forme di dire così leggiadre, e spiritose, e tutte sue, come pure per ritro-VEYE

varsi in tutte qualche beila cosa da ammirara, e da recar utile a' Giovani sud'os, per qualche eccellente prerogativa, si è stimato bene di porle tutte alla luce. Ed intendo non solamente delle manoscritte, che mi sono capitate, ma di tutte l'altre, che ho ritrovate in tanti esemplari impresse, avendosi avuta principalmente la midi non fare scelta, perchè, in questo caso, avrei avuta più di una occasione di cattar brighe col genio, e gusto di diversi più inclinati ad una cosa, che all'altra, ma di dar fuori tutto quello, che di tal Poeta se e trovato, dai Poemi grandi in fuori, perche possa ciascheduno prendere ad imitare quel che più gli aggrada: oltre a che, avendo questo grand' Uomo preso a trattare nuovi metri poetici, e moltissimi corrispondenti a quelli dei Greci, era convenevole, che di tutti anche se ne desse l'esempio. E per quello, che riguarda gli Elogi, o seno Epitaffi, come l'istesso Autore gli appella, quantunque certamente il meglio sarebbe flato di scegliere i migliori, nondimeno, per non defraudare la memoria di quegli Uom ni ilustri, in lode dei quali furono composti, ed i quali vissero in quei tempi, e goderono la sima del Chiabrera, si è creduta ottima rifoluzione di samparli tutti anch' ess. Incontrerai ancora, nel leggere, alcune cose, che ti sembreranno oscure, per non trovarvisi intera la costruzione; ma essendos confrontati i passi con quasi tutte le migliori edizioni, e particolumente con quella del Pavoni, sampata nell'anno 1605., che fu ordinata, e fatta imprimere "dall' Autore medesimo; e che noi, per quanto abbiamo potuto, più di ogni altra A 6

abbiamo seguitato, ancorche anch' essa non sia senza molte scorrezioni, non dourà attribuirsi a nostra colpa, se altri vi credessero errore. Ma chi non sa quanto questo Poeta sa stato mai bizzarro, e selicemente ardito, e nemico della sogrezione, lasciandos per lo più guidare da quell'estro, che a lui era famigliarissimo, obbligando spesse volte la locuzione a servire al sentimento, ed a' soncetti della sua mente, senza farsi far paura dalla rima; e deest parimente riflettere quante frasi greche abbia trasportate nell'idioma Toscano, in cha si pose sempre un grandissimo studio; e quindi addiviene, che molte forme di dire o non si comprendono a prima vista, o pajono irrego. lari, e mancanti di qualche sua parte: c quando pure qualche passo non avesse ragion di difesa, può esser ciò facilmente anche avvenuta o per ignoranza dei Trascrittori, o per poca attenzione di coloro, che impresero a fampar queste Poesie, secondo che loro capitavano alle mani; onde alcune cose di questa fatta a noi non è paruto conveniente di ridurre a più chiara intelligenza, per non aver taccia di tropvo presuntuosi, Della trascurazgine poi deeli Impressori, il medesimo Chiabriera si richiama altamente nella Lettera, che va in fronte all' edizione del citato Pavoni, così spiegandos: Perciocche alcuni, io voglio credere miei amorevoli, in diversi tempi hanno preso a raccorre le mie Poesie, e senza ordine, mutando i titoli, e scambiando i nomi, tutte, o disperse, o consuse l'anno stampate, o factosene padroni, ne banno, come lor patrimonio, e lor talento disposto; e più oltre, vaghi so-

lamente di stampare, come elle si stampassero non hanno presa cura niuna; sicchè cariche di scorrezioni, non che a porgere diletto, non fono atte ad effere intese. Es quindi si comprende, come egli stesso su obbligato di farne fare dal suddetto Pavoni in Genova una particolare ristampa, più corretta, che farsi potesse, e sotto gli occhi suoi. Ma ne pur essa è in tutto priva, come ho dette, di errori: e le Composizioni Liriche contenue in questa, sono così poche di numero, che non giunzono alla quarta parte di tutte quelle, che poi o in vita. fua, o dopo la morte hanno messo fuori il Combi nell' anno 1610. il Pignoni nell' anno 1627. il Longhi nell' anno 1664, e per lasciar gli altri tutti, che melti sono, il Franchi nell' anno 1698.

Non credere però, che quest nuoz ristampa, alla quele abbiamo atteso con tanto sur
dio, ed attenzione debba andare anch' essa immune da qualunque errore, poichè per quanta diligenza possa mai usars, ognun sa, che
non può sempre avers l'occhio a tutto; talchè
sono sicuro, che non sarai così poco discreto da
uon compatire qualche leggier mancamento.

Rimane ora di dare qualche notizia dell'ordine che abbiamo tenuto nel disporre le presenti Poese, intorno a che avendo osservato in
tutte le edizioni, che ciascheduno ha seguito
il proprio genio, con tener metodo diverso e
così abbiamo fatto ancor noi procurando però
di dar loro più convenevele ordine; e perchè
riputiamo, che le Canzoni Eroiche, come più
nobili per soggetto, per sentimenti, e per isile, sieno da considerarsi per le più degne, così
le abbiamo poste avanti a tutti gli altri Componimenti, dividendole in Eroiche, Lugubri,

Sagne. e Morali! e queste compiono la I. Par-

te, cioè il Temo I.

Nel II. abbiamo poste tutte le Canzonette, così Amorose, e Morali, come Ditirambiche, i Madrigali Che egli chiama Scherzi, i So-

netti, gli Epitaffi, ed i Sermoni.

Nel III. poi tuiti i Poemetti, o siano Idillj, così sagri, come di altro argomento, ai quali andera unita la Vita dell' Autore da lui medesimo scritta colla giunta solamente di alcune peche cose; che riguardano le attestazioni di molti Letterati, che di lui hanno oncrevolmente parlato. Io poi sono stato sinora persuaso, e lo sono tuttavia, che questa mia fatica, non debba, o Lettore cortesissimo, dispiacerti; ma se pure m'ingannassi, darò almeno con tale esempio stimolo ad altri di farla molto migliore, e corrispondente alla gran fama, ed al merito del Chiabrera; e vivi felice.

# VITA

DI

#### GABBRIELLO CHIABRERA

#### SAVONESE.

Da lui medesimo scritta.

MABBRIELLO CHIABRERA nacque in Savona l'anno della nostra salute 1552, ai 8. Giugno, e nacque quindici giorni dopo la morte del Padre, Il Padre fu Gabbriello Chiabre, ra, nato di Corrado Chiabrera, e di Mariola Fea: la Madre fu Gironima Murasana figlia di Piero Agostino Murasana, e di Despina Nattona, Famiglie in Savona ben conosciute. La Madre rimase vedova in fresca età, passò ad altre nozze, e Gabbriello rimafe alla cura di Margherita Chiabrera sorella del Padre, e di Giovanni Chiabrera fratello pure del Padro di lui, ambedue senza figliuo!i. Giunto Gabriello all'età di nove anni, fu condotto in Roma, ove Giovanni suo Zio faceva dimora, ed ivi su nudrito con Maestro in casa, da cui apparò la lingua Latina. In quegli anni lo prese una febbre, e dopo due anni lo percosse nn'altra, la qual sctte mesi lo tenne senza Sanità, e l'inviava a morire, onde Giovanni suo Zio, per farlo giocondo con la compagnia d'altri Giovanetti, lo mandava al Collegio dei PP. Gesuiti, ed ivi prese vigore, e secesi robusto, ed udi le lezioni di Filosofia, anzi

anzi più per trattenimento, che per appren-dere, e così visse fino all'età di venti anni. Oui rimase senza Giovanni suo Zio, il quale morissi, ed esso Gabbriello andò a Savona a vedere, e farsi rivedere dai suoi; e fra pochi mesi ritornossene a Roma. Allora vendendo un Giardino al Cardinal Cornaro Camerlingo, prese l'occasione, ed entrò in sua corte, estettevi alcuni anni. Avvenne poi, che senza sua colpa, fu oltraggiato da un Gentiluomo Romano, ed egli vendicossi, nè potendo meno, gli convenne d'abbandonar Roma, nè per dieci anni valse ad ottener la pace, ma egli si era come dimenticato di Roma: assunto dal grande ozio in Patria, erasi dato alla dolcezza degli Studi, e così menò sua vita fenz' altro pensare; e pure in Patria incontrò,/ fenza sua colpa, brighe, e rimase ferito leggermente; la sua mano fece sue vendette, e molti mesi ebbe a stare in bando; e quietosi poi ogni nimistà, ed ei si godette lungo riposo, Prese Moglie su cinquant' anni della sua vita Lelia Pavese figlia di Giulio Pavese, e di Marzia Spinola, ed allora egli ebbe a perdere tutto il suo avere in Roma, ivi condannato per Pasquini chi maneggiava suoi affari: il Fisco gli occupò il tutto; ma con mostrar ragioni, e col favore del Cardinal Cintio Aldobrandini il trasse di nuovo a sc, e finalmente con riposo visse in Patria secondo il suo grado, e con esso sua moglie oltre ottant' anni, ma senza figliuoli, sano in modo, che oltre quelle febbri primiere raccontate, non mai sette in letto per infermità, salvo due volte, per colpa di due febbri terzanelle, nè ciascuna di loro passò sette parosismi: in questo fortunato; ma non già nell'avere, perchè nato ricco, anzi che no, disperdendost la roba per moste disavventure, egli visse, non già bisognoso, ma nè tampoco abbondantissimo, Ebbe un fratello, ed una sorella legittimamente nati, i quali morirono innanzi lui, ed il fratello non mai si maritò. Questo è quanto si possa raccontare di Gabbriello, come di comunale Cittadino, e poco monta il saperlo. Di lui, come di Scrittore, sorse altri averà vaghezza d'intendere alcuna cosa, ed io lea!

mente dirò in questa maniera.

Gabbriello da principio, che giovinetto vivea in Roma, abitava in una casa giunta a quella di Paolo Manuzio, e per tal vicinanza affai spesso si ritrovava alla presenza diluied udivalo ragionare. Poi crescendo, e trattando nello studio pubblico, udiva leggere Marc' Antonio Murete, ed ebbe seco familiarità: Avvenne poi che Sperone Speroni fece stanza in Roma, e seco domesticamente ebbc a trattare molti anvi. Da questi Uomini chiarissimi raccoglieva ammaestramenti, Partito poi di Roma, e dimorando nell'orazio della Patria, diedesi a leggere libri di Poesia per folazzo, e passo passo si condusse a volere intendere ciò ch' ella si sosse, e studiarvi attorno con attenzione. Parve a lui di comprendere, che gli Scrittori Greci meglio l'avessero trattata, e di più si abbanciozo tutto su loro; e di Pindaro na maravigliò, e prese ardimeni. to di comporre alcuna cosa a sua somiglianza, e quei componimenti mandò a Firenze ad un Amico. Di colà fugli scritto, che alcuni lodavano fortemente quelle scritture: Egli ne pre-

*le* 

se conforto, e non discollandosi dai Greci scrisse alcune canzoni, per quanto sosteneva la lingua volgare; e per quanto a lui ballava l'ingegno, veramente non grande alla sembianza di Anacreonte, e di Saffo, e di Pindaro, e di Simonide: Provossi anche di rappresentare Archiloco, ma non soddisfece a se me lesimo. In sì fatto esercizio parveli di conoscere, che i Poeti volgari erano poco arditi, e troppo paventosi di errare, e di qui la Poesia loro si faceva, vedere come minuta, onde prese risoluzione, quanto ai versi, di adoperare tutti quelli, i quali dai Poeti nobili, o vili surono adoperati. Di più avventurossi alle Rima, e ne usò di quelle, le quali-finiscono in lettera dai Grammatici detta consonante, imitando Dante il quale rimò Feton, Orizzon, in vece di dire Fetonte, Orizonte; similmente, compose Canzoni con Strofe, e con Epolo all'usanza dei Greci, nelle quali egli lasciò alcuni versi senza rima, stimando gravissima peso il rimare, Si diede ancora a far vedere, se i Personaggi della Tragedia più si acconciassero al popolo, tolti dai Poemi volgari, e noti, che i tolti dalle Scritture antiche; e mise Angelica esposta all' Orca in Ebuda, quasi a fronte di Andromeda; ed ancora alcune Egloghe, giudicando le composte in volgare Italiano troppo alte, e troppo gentili di facoltà, e viò fece non con intendimento di mettere insieme Tragedie, ed Egloghe, ma per dare a giudicare i fuoi pensamenti. Similmente pei Poemi narrativi, vedendo che era questione intorno alla favola, ed intorno a verseggiare, egli si travagliò di dare

#### di Gabbriello Chiabrera. xix

dare esempio a giudicare. Li torno alla favola, slimavasi non possibile spiegare un'azione, e che un fol Uomo la conducesse a fine verisimilmente; ed egli si travigliò di mostrare, che ciò fare non era impossibile. Quanto al verfeggiare, vedendo egli, che Poeti eccellenti erano stati, ed erano in contrasto, e che i Maestri di Poetica non si accordavano, egli adoperò l'ottava rima: ed anche versi rimati, senza alcun' obbligo, Stese anche versi affatto senza rima; provossi in oltre di far domestiche alcune bellezze dei Greci poco usate in volgare Italiano, cioè di due parole farne una, come: Oricrinita Fenice, o riccaddobbata Aurora; parimente provò a scompigliar le parole come: Se di bella ch' in Pindo alberga Musa. E ciò fatto essendo già vecchio, radunò alcune Canzoni in due volumi, e componimenti in varie materic in due altri; ranno fimilmente un volume di poemetti narrattivi, è sì satte poesse egli scielse, come desideroso, che si leggessero; il rimanente lasciò in mano d'amici. Con sì fatto proponimento, e con sì fatta maniera di poetare, egli passò la vita sino al termine di lunghissima vecchiezza, ed acquistossi l'amicizia d'Uomini letterati, quali a suo tempo vivevano, ed anco pervenne a notizia di Principi grandi, dai quali non fu punto disprezzato, e da ciò puossi far questo conto. Essendo lui in Firenze con amici per follazzo, Ferdinando primo chiamollo a se, e fecegli cortese accoglienza, e poi comandogli fare alcuni versi per servire sulla scena ad alcune macchine, le quali voleva mandare al Principe di Spagna per dilettarlo. Avutili. mandò a Gabbriello una catena d'oro con me-

daglia, ove era impressa l'immagine sua, e di Madama sua Moglie, ed insieme una cassetta, con molti vasi di cose stillate per delizie, e sanità. Poi per le feste della Principessa Maria maritata al Re di Francia, comandogli, che avesse cura delle poesie da rappresentare in fulla scena, ed allora avvenne, che provandosi alcune musiche nella Sala dei Pitti, vennevi ad udire la Serenissima Sposa, Madama la Gran Duchessa, la Duchessa di Mantova, il Cardinal Monti, ed altro numero di chiari Personaggi, e finalmente venne Ferdinando, e vedendo egli Gabbriello, il quale con altri suoi pari stava in piedi, e colla testa scoperta, comandogli, che si coprisse, e che sedesse. Fornite poi le feste, commise ad Enea Vaino suo Maggiordomo, che notasse fra Gentiluomini della Corte Gabbriello, con onorevole provvisione, senza obbligo niuno, e dimoralle dovunque egli volesse: Nè meno Cosmo suo Figliuolo mostrò disprezzarlo, anzi provandosi per le sue nozze pubblicamente una favola in scena, e vedendo Gabbriello, chiamollo, e secelo sedere a lato a se, finchè finisse di provarsi quel componimento, e sempre per lo spazio di 35. anni diedero segno quei Serenissimi Signori di averlo caro, ne mai l'abbandonarono delle loro grazie. Carlo Emmanuele Duca di Savoja, vedendo che Gabbriello scriveva l'Amadeida, invitandolo a farsi vedere, gli fece per bocca di Giovanni Botero intendere, che se egli voleva rimanere in sua Corte, gli darebbe qualunque comodità egli desiderasse; ma Gabbriello scusandosi rifiutò, ed il Duca dettogli quanto defiderava intor-

no a quel Poema, laíciollo partire, e donogli

una catena, e di sua stalla commise, che se gii apparecchiasse nna Carrozza a quattro Cavalli, dimostrazione di onorevolezza, la quala quale soleva farsi ad Ambasciatori dei Principi: ancora scrivendogli, gli scriveva direttamente, parlandogli il Duca, e non il Secretario; e sempre che Gabbriello su alla Corte gli faceva contare lire 300. che egli diceva per il viaggio, il qual non era, che lo spazio di 50. miglia. Ben è vero che non mai gli fece dare alloggiamento, nè mai, parlandogli, il fece coprire. Vincenzo Gonzaga Duca di Mantova pure si valse di lui, e nelle nozze di Francesco suo Figliuolo, il chiamò, e lasciò a lui i pensieri di ordinar macchine, e versi per intermedi fulla fcena. Da questo Signore fu in tal guisa onorato, sempre alloggiato, e spesato in suo Palazzo, e sempre udillo colla testa coperta, ed andando a pescare sul lago, ve lo condusse sulla propria Carrozza sua, e pescando fece entrarlo nel suo proprio Navicello, e definando tennelo feco a tavola; poi spedite quelle allegrezze, rimandollo a Savona, e volle, che senza obbligo di niuna servitù, pigliasse un onorevole slipendio su la Tesoreria di Monferrato, e così fu; ed ogni volta che Gabbriello fu a quella Corte fempre accarezzollo. Corsero anni, e su creato Papa il Cardinal Barberino, Gabbriello ebbe con lui amicizia fin dagli anni giovenili, e sempre durò; ma non con molta familiarità, per la Iontananza delle loro dimore; andò dopo a baciargli i fantissimi Piedi, fu raccolto con cortesissima Maestà, e di de sua Beatitudine segni di amore sempre, che Gabbriello capitò in Roma, perchè egli non volle farvi contixxii Vita

dipartì, mandogli un bacile pieno di Agnusdei, e due medaglie, ove era il suo volto scolpito, ed un quadretto dentrovi l'Immagine di Nostro Signore miniata: poi sotto l'Anno santo egli scrisse un Breve come suole agli Uomini grandi grandi, e con esso invitavalo a Roma, ed il Breve è di questo tenore.



#### URBANUS PP. VIII.

Ilette Fili, salutem, & Aposolicam benedictionem. Pontificii amoris monumentu, & celeberrima virtutis extare volumus Aposolicam hanc Epistolam ti'i inscriptam; quamvis enim ejusmodi honoribus non nisi Principes viros dignari solet Majestas Romani Pontificatus, attamen Gabrielem Chiabreram ex aliorum litteratorum vulgo secornimos, cujus arma sapientia paraverunt regnum in tam multis Italia ingeniis. Arcibus, & lezionibus potentiam suam muniant. dominantes. Tu carminum vi sudiosam juventutem sub ingenii tui devotionem redigis, dum sibi emitatione tuorum poematum aditum patesieri arbitramur ad immortalitatem nominis consequendam. Interest autem Reipublica quamplurimos reperiri imitatores studiorum tuorum; lyrica enim Poesis, que ante vino, lustrisque confesta in triviis; & tenebris sordido Cupidini famulantur, per te nunc Gracis divitiis aucta, deducta est modo in Capis tolium ad ornandos virtutum triumphos, modo in Ecclesiam ad Sanctorum laudes concinendas. Nec minus feliciter sibi consulent, qui mores tuas non imitabuntur negligentius, quam carmina; Prudentiam enim cum sapientia conjungens, & severitatem facilitate leniens, demeruisti Italicos Principes, & docuisti populos, posse poetica ingenia. sine dementia mixtura, & vitiorum face fervere. Quare Nos non obliti veteris amicitia, & faventes laudibus nominis tui, singulare hoc tibe damus paterna no-Bra pignus charitatis, cupientes quam nobis deXXIV Vita

cedens, sidem sponsione obligasti, cam, adventu tuo quam primum liberari; tibique Apostolicam benedictionem peramanter impertimur.

Datum Roma apud Sanctam Mariam Majorem sub annullo Piscatoris die 29. Novembris 1623. Pontificatus nostri anno secundo.

#### Joannes Ciampulus.

Andò dunque in Roma, e fu con accoglienze più cortesi ricevuto: in quel tempo era il giorno della Candelara, in che dispensandosi le candele benedette ai Cardinali in Capella di Sisto, il Papa dal feggio, ove egli solennemente sedeva, comandò, che una se ne portasse all' alloggiamento di Gabbriello. Ancora incontrandolo per la via di San Giovanni, la quale mena a Santa Maria Maggiore, piena di Passeggieri, per la giornata solenne, egli quasi scherzando mandò a Gabriello una Palafreniere, il quale espose queste parole di Nostao Signore: che, poichè lo vedeva in peregrinaggio, gli mandava quella elemofina; ciò fu di medaglietti di argento, entrovi impressa la Porta santa; s'aggiunse a questi grandi, un grandissimo favore: Predicavasi in sala di Costantino, ed aveva sua Santità fatto divieto ad ognuno, che non fusse Prelato, l'entrarvi ad ascoltare; Gabbriello per voglia di udire, sece fare preghiere al Papa, il quale già erasi posto nella stánza dí legno, chiamata Bussola; Nostro Signore rispose, che a lui pareva male rompere l'ordine fatto, e fece chiamare Gabbriello, e tennelo feco in quel singolarissimo luogo con esso lui, quanto fu lunga la Predica. E' da notarsi ancora, che, andato il Chiabrera

di Gabbriello Chiabrera. XXV

brera a Roma, a baciare i piedi ad Urbano. dopo la ricevuta del soprascritto Breve, e ringraziato riverentemente il Sommo Pontefice dell' onore ricevuto, con dire, che sì alte lodi erano effetti deli' amicizia che passava tra Monsignor Ciampoli Segretario dei Brevi, e lui; risposegli Urbano: Lo abbiamo dettato noi. Nè la Signoria Serenissima di Genova fu meno cortese in favorirlo, e quante volte egii favellò ai Serenissimi Collegi, sempre comandò il Serenissimo Duce, ch' egli coprisse il capo, ed i Sudditi sogliono in quel luogo star col capello in mano. E l'anno 1625, per la ragione della guerra col Duca di Savoja, guardandosi Savona con gran quantità di soldati. il Serenissimo Senato privilegiò la sua casa. ed i suoi poderi, sicchè soldato niuno vi prefe alloggiamento, e per quella ragione, radunandosi monete per molte vie, egli ne fu frinco per decreto del Principe; e con sì fatte grazie egli si condusse oltre ottanta anni. Fu di comunale statura, di pelo castagno, le membra ebbe ben formate, solamente ebbe difetto d'occhi, e vedea poco da lunge, ma altri non se ne avvedea; nella sembianza, pareva pensofo, ma poi usando con gli amici, era giocondo; era pronto alla collera, ma appena ella sorgeva in lui, che ella si ammorzava; pigliava poco cibo, nè dilettavasi molto de' condimenti artificiosi; ben bevea molto volontieri, ma non già molto, ed amava di spesso cangiar vino, ed anco bicchieri; il fonno perder non potea senza molestia. Scherzava parlando, ma d'altri non diceva male con rio proponimento. A significare, ch' alcuna cosa era eccellente, diceva, ch' ella era poesía Gre-Chiabrera P. I.

ca, e volendo accennare, che egli di alcuna cosa non si prenderebbe noja, diceva; non per tanto non beverò fresco; scherzava sul poetar suo in questa sorma; diceva ch' egli seguia Cristofaro Colombo suo Cittadino, ch'egli voleva trovar nuovo mondo, o affogare; diceva ancor cianciando; la Poesía esser la dolcezza degli uomini, ma che i Poeti erano la noia, e ciò diceva riguardando l'eccellenza dell' arte, all' imperfezione degli Artefici, i quali infestano altrui col sempre recitare suoi componimenti, e di qui egli non mai parlava nè di versi, nè di rime, se non era con molto domestici amici, e molto intendenti di quello studio. Intorno ai Scrittori egli stimava nei Poemi narrativi Omero sopra ciascuno, ed ammiravalo in ogni parte, e chi giudicava altrimente, egli in suo segreto, slimava s'odorasse di sciocchezza. Di Virgilio prendeva infinita maraviglia nel verseggiare, e nel parlar figurato. A Dante Alighieri dava gran vanto per la forza dei rappresentare, e particolareggiar le cose, le quali egli scrisse; ed a Lodovico Ariosto similmente. Per dimostrare, che il poetare era suo studio, e che d'altro egli non si prezzava, teneva dipinta, come sua impresa, una cetra, e queste parole del Petrarca: Non ho se non quest' una. Prese gran diletto nel viaggiare, e tutte le Città d' Italia. egli vagheggiò, ma dimora non fece solo che in due, Firenze, e Genova. In Firenze ebbe perpetuamente alloggiamento dai Signori Corsi Marchesi di Cajaso: In Genova talora dal Marchese Brignole, e talora dal Signor Pier Giuseppe Giustiniani, dalli quali con ogni cortesia era famigliarmente raccolto, ed i quali egli amadi Gabbriello Chiabrera. XXVII

va, e riveriva sommamente, e sopra la porta della camera, dove alloggiava nel Palazzo di Giustiniani in Fossolo, su da questo Signore fatto scolpire l'intrascritto distico:

Intus agit Gabriel, sacram ne rumpe quietem. Dum strepis, ab periit, nil minus Iliade.

Del rimanente egli su peccatore, ma non senza cristiana divozione, ebbe Santa Lucia per Avvocata per ispazio di 60. anni, due volte il giorno si raccomandava alla pietà, nè cessò di pensare al punto della sua vira.

Così senza taccia di mendacio, e di prosunzione scrisse, come attesta il Giustiniani, di se stesso il Chiabrera, il quale giunto selicemente all'età di 86. anni e quattro mesi gloriosamente morì, e su onoratamente riposto il suo corpo nella Chiesa di S. Giacomo dei Riformati di S. Francesco nella propria Cappella, e su eseguita la volontà di lui essendosi satto scolpire sopra il suo sepolcro se seguenti parole.

#### AMICO.

To vivendo cercava il conforto per lo Monte Parnaso.

Tu, meglio consigliato, fa di cercarlo sul Monte Calvario.

In questa breve, ed umile iscrizione si vede di qual tempra, e di qual moderata, e cristiana pietà sosse ripieno l'animo di lui, quando potea essere ben persuaso, che alla dottri-R 2 na, e virtù sua non sarebbero mancati Uomini di gran merito, che con singolari Elogj avvrebbero fatta pubblica attestazione del valor suo; ed in prova non suron pochi; ma io mi contenterò di riportarne quì un solo, di cui non può esserne altro più glorioso per il Chiabrera, per essere stato dettato dal medesimo Sommo Pontesice Urbano VIII. che è di quesso tenore:

Sifte. Hospes. Gabrielem Chiabreram vides: Thebanos modos fidibus Hetrusois adaptare primus docuit: Cycnum Dircaum Audacibus, sed non deciduis pennis saquutus Ligustico Mari Nomen aternum dedit: Metas, quas Vetustas Ingeniis circumscripserat, Magni Concivis amulus ausus translire. Novos Orbes Poeticos invenit . Principibus charus Gloria, que sera post cineres venit, Vivens frui potuit. Nihil enim aque amorem conciliat quam summe virtuti juncta summa modestia. Urbanus VIII. Pont. Max.

Ma quantunquue l'Italia rimanesse priva di sì grande ornamento, e di uno dei maggiori lumi, che abbia illustrato la volgar Poesia, nondimeno egli è per vivere alla gloria, e nella memoria degli Uomini per mosti secoli. E

Inscripfit.

per

di Gabbriello Chiabrera. XXIX

per vero dire, non vi è Scrittore, che abbia avuta occasione di parlar di questo Ingegno, che non ne abbia celebrate altamente le lodi: nè io lascierò di notar quelli, che sono a mia notizia. Gio: Vittorio de' Rossi, col nome di Giano Nicio Eritreo Pinnacoth. Parte prima pag. 63. Udeno Nisieli Prog. volume quinto pag. 37. 38. 39. 40. Ghilini nel Teatro degli Uomini Letterati volume 2. pag. 98. Il Cavalier Gio: Battista Marini in una delle sue Lettere al Castello. Il Cardinal Pallavicino nella Lettera 29. Il Soprani degli Scrittori della Liguria pag. 109. Il Giustiniani degli Scrittori Liguri pag. 253. e nelle Lettere memorabili part. 3. lettera 40. Il Brusoni nelle Glorie degli Incogniti pag. 165. Caferri Sintag. Vetust. pag. 174. Meninni Ritratto del Sonetto, e Canzone pag. 412. Lorenzo Crasso negli Elogi. Alessandro Adimari nel Pindaro Toscano. Nell' Oldoino Atenco Ligure. Carlo Dati nella Prefazione alle Prose Toscane. Croscimbeni Istoria della volgar Poesia carte 41. 65. 151. 215. 363. Il medesimo Comment. vclume primo carte 63, 154, 158, 160, 166, 240. 297. Il medesimo Com. parte 2. car. 421. Il medesimo Bellezze della volgar Poesia, edizione seconda carte 52. 61. 64. 201. 202. Menzini Art. poet. lib. 4. terzetto 60. Muratori della Perfetta Poes. Ital. pag. 86. 91. 271. 356. 416. 421. 475. Martelli Poetica ferm. 6.

Fu questo ingegno, come egli di se stesso attesta, sin dagli anni più giovanili inclinato alla Poesia Greca, e vi sece tutto il maggiore studio, e se ne sono veduti gli effetti, avendo arricchita la Poesia di leggiadre, e bellissime sorme tolte da Pindaro, da Anacreonte, da

C3 Al-

Alceo, e da altri. Non è però che non siasi anche veduto a tempo, e luogo, e fecondo gli argomenti, che imprendeva a trattare, dei migliori modi, di cui si sono serviti i più rinomati, ed accreditati Rimatori Toscani, comparendo or tutto grave, or dolce, ora spiritoso, e bizzarro, ed ora forte, e sonoro, tal che può senza esagerazione dirsi di lui, ciò che il famoso Cardinal Pallavicino pronunciò in sua lode: Che per iscorgere, se uno ha buono ingerno, bisogna vedere se gli piace il Chiabrera. Fu alquanto nemico della rima; perchè diceva egli di ritro varvi difficoltà, e fatica; e pure nessun direbbe da leggersi le sue composizioni, che non ne fosse affatto signore: ma secondo; che ho veduto da una sua lettera al Sig. Gio: Battissa Strozzi il Cieco egli era di ferma opinione, che solo nei Poemi narrativi si dovesse star lontani dalla rima. come si può raccogliere dal tenore della suddetta lettera, ricavata da un libro manoscritodi lettere seg: num. 973. esistente nella libreria del Signor Carlo Tommaso Strozzi a carte 409. della quale riporterò qui quelle medesime prole, che a ciò conferiscono: Ho pensero di stampare il Poema di Firenze, ridotto a quel segno, che per me si può, secondo il mio dogma, cioè non popolare, e non capitare innanzi a S. A., senza fargliene dono, in seano della mia sirvitu cominciata coll' Avo, e cresciuta col Padre, gloriose memorie; e dico a V. S. che io l' ho voluta tessere senza rime obbligate: Le ragioni sono molte, e secondo me di peso; e ne ho compilato un dialoghetto, in cui V. S. varla, e l'ho consegnato al Sig. Boccalandri nostro in Livorno, accio lo mandi in

· di Gabbriello Chiabrera. XXXI

Firenze. Leggalo per l'amor mio; e leggalo posatamente, perciocchè io parlo con pari suoi, il quale, se io guadagnassi, simerei col tempo, che dovesse farsi fare dei popolari. Quanto a me, manet alta mente repolium, che con ter- ze, ottave rime, o con altra maniera obblicata, non a possa fare narrezione poetica, con somma dignità; e però io propongo a V. S. di esaminare questo articolo, e la consiglio a poetare in veri sciolti: e lealmente affermo, che Torquato Tasso mi disse volere scrivere un Poema in verso sciolto, non si soddisfacendo dell' ottave. La Poesia ercica sinora è impersetta; cerchist dunque di ridurla a persezione; ed una delle cagioni, ende ella si fa imperfetta, e, non le dare il suo verso vero: Così si spiega egli, ma io fo bene, che dal Triffino, o pochi altri in suori, nessano ha abbracciato questo seutimento: ed il Tasso citato, quando già vecchio, prese a rifare la Gerusalemme, la rifece parimente in ottava rima, se pure non fu il Poema della sette giornate, quello, di cui tenne discorso col Chiabrera, forse non anche allora uscito alla luce. Che che poi susi di ciò, io non voglio entrare in tal disamina, lasciando ciascheduno nella sua geniale opinione; dirò-bene, che il Chiabrera fu dubbio in questo sentimento, perchè si vede, che ora non usò la rima, come nei Poemetti da noi stampati, e negli altri Poemi grandi quali scno il Foresto, ed il Ruggiero, e l'usò all' incontro in molti altri, come nell' Amadeide, nella Gothiade, nello Scio, e nella Firenze medesime, quantunque dall' accennata lettera -puossi arguire, che egli ben la stendesse prima in verso sciolto, ma che poi pentito, la risor-B 4 maffe

XXXII Fita.

masse in ottava rima, nella forma, che distinta in nove canti, e stampata, da ciascheduno si legge; e perchè egli medesimo non si afficurava di dare un fermo giudizio fopra la prerogativa, che egli attribuiva al verso sciolto, volle uno stesso argomento trattarlo in rima, e senza, come la Giuditta; e lasciare ad altri l'approvazione di quella maniera, che sosse riuscita più atta alla sua intenzione, e se' pubblico questo sentimento nella lettera, che indrizza ał Sig. Vincenzo Imperiale, stampata dal Pavoni in fronte della Parte 3. impressa nel 1606, in Genova, nella quale dopo avere fpiegata la forza della terza rima, dell' ottava, e poi del verso sciolto, conclude: A ciò penfando alcuna volta io mi mossi a fare di questi tre modi diversi una piccola prova, e compost alcune Poese Epiche con ottava, con terza rima, e senza rima: E poco più fotto soggiunge: Ora non avendo niuna maniera dei miei versi tra se vantaggio, per opera dell' Autore, mostra, che esse poss'ano esaminarsi, quasi nella lor naturalezza; e di qui giudi. carsi, qual sia per la narrazione accomodata o meno, o più; E di ciò sia detto abbastanza. Là nuova maniera del compor del Chiabre-

Là nuova maniera del compor del Chiabrera, siccome ha apportato e maraviglia, e diletto insieme al' buon gusto della Italiana Poessia, così ha dato motivo a molti begli ingegni di sar comenti, e rissessioni sopra alcuni dei suoi componimenti, tra' quali uno è il nostro sempre lodabile Crescimbeni sovra il Poesma dell' Amadeide nell' Istoria della vol. Poessa carte 363. 364. Il' medesimo sulle Canzoni delle vittorie delle Galere di Toscana, ed in

queste.

di Gabb riello Chiabrera. XXXIII

Damigella tutta bella. Com. vol. primo car-

Certo avverrà che di Nettun fremente, nel-

li medesimi Com. carte 63.

Del mio Sol son ricciutegli. Istorie carte 41. Allor che d'ira infuriato ardea: Istoria a carte 215. Più dissulamente poi d'ogni altro, e di proposito il Muratori dottamente disaminò le seguenti Canzonette.

Quando l' Alba in Oriente, nel tomo 2.

della perfetta Poesia Italiana carte 356.

Vagheggiando le bell' onde, a carte 472.

Belle rose porporine, a carte 473.

Se il mio Sol vien che dimori, a carte 475.

Dico alle Muse, dite, a carte 421.

Quando nel grembo al Mar terse la fronte, a carte 416. e quantunque per brevità io tralasci di riportar qui distesamente le loro parole, non voglio per gloria del nostro Autore lasciar di riserire i vantaggiosi sentimenti, coi quali nel riflettere alla bellezza della fopraccennita; canzone; Quando nel grembo ec. il suddetto Muratori, del cui purgatissimo giudicio io ho sempre fatta, e so molta stima, applaude alla grande arte di chi la compose, cosi spiegandosi; Chi vuol sentire un estro non ordinario, e mirare un componimento infinitamente poetico, legga questa canzone. Niuno ha saputo meglio di questo Autore, usare splendentissimi epiteti, e aggiunti delle cose. Niuno dare alle cose medesime, tutto che triviali, un' aria di grandezza, e novità, e ciò specialmente colla forza delle locuzioni magnifiche. Niuno far versi più armonici, e più maestosa-mente arditi. Gli si convien bene il nome di Pindaro Italiano. In tutto appare nel compo-

nimento presente, che a me sembra bellissimo, e tale dovrebbe parere a qualunque intendente di Poesia, di Dipintura, e di Musica: alla qual sincerissima attestazione mi sia anche lecito per compimento di questa vita, aggiungereun altro Elogio, che gli fa il sopraccitato Udeno Nisieli; il quale tanto più apparirà grande, quanto che vien proferito da un Uomo, che è audato sempre cosi parco nell' approvare le opere altrui, che per lo più trovasi maggiore il biasimo, che la lode data a quegli Autori, i di cui componimenti prende ad offervare, Gabbrielo Chiabrera, dice egli nel Progin. 37, del 5. volume, ingegnossimo Maefro dei scherzi lirici, e in simil poesia unico ai tempi nostri, compose in particolare un' Idillio, a cui pose nome: Vendemmie di Parnaso, dove sono tante considerazioni, e tante lodi. quante vi son parole, e nel susseguente Progin. con forme di dire da lui poco usate, cosi pur segue a celebrarlo: Le Vendemmie fatte in Parnaso per man delle Muse al suon della Lira di Apollo, spremute, e convertite in soavissimo nettare dall' industria del nostro Chiabrera, mi avevano per modo inebbriata, la mente, che io aveva, troppo licenzioso ismoditto di là dai soliti confini dei Proginasmi nostri. E non avendo aneor digerito i vapori di si prezioso vino; anzi più che mai assetato nelle delicatezze di si nobil simposio, di nuovo mi rimetto a gustare alquanto il dilettoso attraimento di questo verso. Qui dovrei far punto; ma perchè la curiosità di chi legge non abbia-da desiderare anche la notizia di quelle opere da lui composte, oltre le Liriche, che han fatto conoscere al mondo la vasta, e dovi-Ziofa

di Gabriello Chiabrera. XXXV ziosa idea della sua gran mente, io le riporterò qui sotto, ancora che la medesima diligenza sia strta usata dal Ghilini, dell' Oldoini, e dal Giustiniani sopraccitati.

# POEMI EROICI COMPOSTI DA GABBRIELO CHIABRERA.

L'Italia liberata, ovvero la Gotiade, con gli argomenti di Scipion Pontio. In Venezia 1852. in 12. In Napoli alla libreria di Enrico Bacco 1604. in 4. In Venezia appresfo Bernardo-Giunti 1608. in 12.

L' Amadeide. In Genova per Giuseppe Pavoni 1620. in 4. In Napoli per Lazzaro Scoriggio 1637. in 8. Con gli argomenti del Forastiero Idrontino, e colla vita dello stesso Autore, ed in Genova per il Guasco 1654. in 12.

La Firenze. In Firenze per Zanobio Pi-

gnoni 1616. in 8.

Il foresto. In Genova per Benedetto Guasco 1656. in 12.

Il Ruggiero. In Genova per il suddetto.

## OPERE DRAMMATICHE.

Amore shandito Dramma musicale rappresentato in Firenze innanzi all' Altezza di Toscana sotto nome dell' ssesso. In Genova per il Pavone 1622. in 8.

Alcippo Favola boschereccia. Genova per il Pavone 1914. e Venezia per Gio: Battista

Ciotti 1615.

Il Ballo delle Grazie Dramma musicale rappresentato in Firenze sotto nome di vegghia. Genova presso il Payone 1622. in 12.

R 6 Fra Erminia Tragedia. In Genova per il Pavone 1622. in 8.

Gelopea Favola boschereccia. In Venezia

appresso Sebastian Combi 1607. in 12.

Meganira Favola boschereccia, In Firenze per Gio: Antonio Caneo 1608. in 8. Venezia per Sebastian Combi 1609. in 12. con altre poeses boscareccie.

Orizia Dramma musicale rappresentato in Firenze avanti all' Aleezze di Toscana sotto nome di vegghia, per il Pavone 1622. in 8:

Il Pianto di Orfeo Dramma musicale rappresentato innanzi- all' Altezze di Toscana sotto nome di vegghia. In Genova per il Pavone 1722, in 8:

La Pietà di Cosmo Dramma musicale rappresentato all' Altezze di Toscana, con nome di vegghia. In Genova per il Pavone 1622.

in 8:

Polifemo Geloso Dramma musicale rappresentato all' Altezza di Toscana sotto nome di vegghia. In Genova per il Pavone 1622. in S.

Il Rapimento di Cefalo Dramma musicale rappresentato per le nozze della Cristianissima. Regina di Francia, e di Navarra Maria de Medici. In Venezia appresso Sebastiano Com-

bi-1605. in 12.

Andromeda insieme con l'Egloghe Piscatorie. In Venezia in 12. sta registrata in alcune memorie mss. del Sig. Appostolo Zeno, e riferita nel Tomo XXXVIII. del Giornale dei Letterati d'Italia, dove sono annoverati i segg. Poemetti separatamente dalle sue opere impress. POemetti alla Sereniss. Mad. Cristina di Lorena Gran Duchessa di Toscana. In Fio-

renza per Filippo Giunti 1598. in 4.

Narrazione della morte di S. Giovanni Battista, Poemetto, al Sereniss. Gran Duca di Toscana suo Signore. In Firenze presso i Giunti 1602. in 4. Sta nella Biblioteca Imperiali, e citasi da Cinelli nella Scanzia V. della Biblioteca volante.

Alcune Poesse boschereccie. In Firenze per Gio: Antonio Caneo 1608. in 8. e in Venezia, appresso Sebastiano Combi 1609. e 1610.

in 12.

Le Nozze di Zefiro Idillio. In Venezia appresso Giacomo Violati, al segno della Nave, 1613. in 12.

Favolette. In Firenze, appresso Zanobio

Pignoni. 1615. in 8.

Vivajo di Boboli. In Genova per Giuseppe

Pavoni 1620. in 4:

Galatca, ovvero le Grotte di Fassolo. In Genova ec. 1623. in 4.

Caccia delle Fiere. In Firenze, per il Cec-

concelli, 1627. in 4.

Le Feste dell' anno Cristiano all' Illustriss. Sig. il Sig. Giovanni Ciampoli, Secretario di N. S. Papa Urbano VIII, In Roma, per Giacomo Mascardi 1628. in 4.

Romolo. In Genova, per Giuseppe Pavoni

1629: in 4.

# PROSE.

Orazione nell' incoronazione del Serenissimo Andrea Spinola, recitata nel Palazzo Ducale. In Genova per Benedetto Guasco 1630. in 4. Delle lodi di S. Apollonia ragionamento al-

la Signora Maria Giovanna Giustiniani, per

Giuseppe Pavoni 1630. in 4.

# MANOSCRITTI.

Nella Libreria Barberina si trovano originalmente quaranta discorsi sopra la Passione di Crisio.

In Genova si conserva un volume di-discorsi

sopra la stessa materia.

Un trattato della Poesia Lirica.

Otto Panegirici di Sante Vergini, ed alcuni discorsi Accademici, ed in Savona molto maggior numero di Sermoni.

# LO STAMPATORE

# A' LETTORI.

E bello adornamento sono le Toscane lettere, le quali nella fine del secolo passato all' altezza primiera risorte, ora sembra, che di giorno in giorno vie più allettino con la natia bellezza gli Italiani Uomini alla coltura di esse, non vulgare lode a colui per mio giudizio si dee, per lo cui mezzo escono alla luce le opere di chiarissimi Autori state per lo addietro sempre nascoste, o si toglie col ristamparle la rarità di quelle, che furono una volta pubblicate, ma per la infinita disagevolezza, che provasi nell'andarle ritrovando dal comun desiderio sollecitamente ricercate. Fra queffi se di tanto pregiarmi lece, son ora anch' io, facendo dalle stampe uscire le pregevolissime Rime di Gabbriello Chiabrera impresse in tre volumi in Roma nel 1718. e divenute oggimai così rare, che trovandosene difficilmente pochissime, rimane delusa la brama universale degli Studiosi di leggere le Opere di sì rinomato Poeta. Ma perchè nel collazionare le diverse edizioni antiche di questo Autore, ci accorgemmo, che molte composizioni di lui furono dal primo Raccoglitore tralasciate, forse perchè non gli riuscì vedere tutte le impressioni, che in nostre mani pervennero, di esse Rime da lui omesse abbiamo composto il IV. Volume, nel quale se la quantità dei versi mancanti nella prima edizione di Roma alla groffezza del libro giustamente sup-

plir non potesse, altre cose del medesino Autore si aggiugneranno per infino a tanto che all' eguaglianza di ciascuno degli altri Tomi pervengasi. Qui fine aver potrebbe l'impegno assunto, ma perchè negli Amadori delle belle lettere un piacevole desiderio scorgemmo di avere anche gli altri Poemi, e le Poesse Drammatiche del Chiabrera, le quali Opere lodevolissime per se, quasi in una indegna dimenticanza giacciono miseramente sepolte, avendo loro nociuto l'essere state meno felicemente delle Liriche dal loro Autore cantate, partito prendemmo di ristamparle con sicurezza di ricevere universale aggradimento, poiche quantunque le predette Eroiche e Drammatiche composizioni sieno (come si è detto) inseriori alle Liriche, evvi però in esse un certo non so che di magnifico e nobile, che l'animo dei Leggitori sorprende. e sovente sa conoscere quanto il Chiabrera nello scrivere versi fosse grave e robusto, e di felicissimo calore ripieno. I suoi Poemi pertanto e le sue Favole verranno per ordine da noi nei Volumi suffeguenti al quarto accuratamente ristampate, riserbandoci a render ragione in cadaun luogo dell'edizioni da noi preferite, delle lezioni che variano da noi rigettate o ricevute, e sinalmente delle Giunte, che arrichiranno la presente nostra edizione; il qual uffizio è necessario principalmente pel quarto Volume di Rime aggiunte, e di altre minute cose composto, dove ragion vuole che si dichiari donde sia preso l'accrescimento.

# CANZONI EROICHE

I

Alla Serenissima GRAN DUCHESSA di Toscano,

Etra de' canti amica, Cetra de' balli amante, D'altrui mussica man dolce fatica, Io dalla spiaggia di Parnaso aprico Movo full' Arno errante: E se le membra ho polverose, umile Pur fulla fronte porto Edera, e lauro attorto, Vago ristoro di sudor gentile: E te fra le le mie dita, Cetra, dagli alti Eroi sempre gradita. Tu le campagne ondose, Ampio regno de' venti, Tu meco sai varcar l'Alpi nevose, Tu, s' invermiglia April vergini rose In sul mattin ridenti, E tu, se il Ciel sotto l'Aquario verna, E col gel frena i rivi Rapidi fuggitivi Fissa al fianco mi stai compagna eterna Nè sorte rea trass' arco, Che mai da nie t'allontanasse un varco. Già per la prima etate Cantaffi in forme nove L'acerba d'una Dea vaga beltate. Indi tra 'l sangue delle schiere armate Vittoriose prove, Quando temprava alle stagion più liere

Dell,

Rime del Chiabrera Dell' alta Roma i danni, E i Gozici Tiranni Dieder le braccia; e'l collo al gran Narsete, E per Italia allegra Tonò Vitellio come Giove in Flegra. Or de' foavi Amori Lascia le corde in pace, Fin ch' A nor desti in me novelli ardori; E lascia il suon dell'arme a i rei surori D'akra stagion pugnace, E perch'io sia d'un' alta gloria degno. Le corde a gl'inni tendi, E tal concerto rendi, Ch' alta orecchia real nol prenda a sdegno; Anzi benigna intenda Quanto l'arco discenda, è quanto ascenda. Ma se nota non hai, Che giunga Aquila viva, Quando del Sol poggia derato a rai? Val fopra l'oro un bel filenzio affai, Ouando viltà n'è schiva. La nel Permesso, che Toscana inonda, Strozzi nettare beve Puro Cigno di neve, Ch' ove canta primier, Febo seconda, E i duo nobili augelli Cara coppia di Clio Pitti, e Martelli. Questi con vari accenti, Che Anfriso udir solea, Quando il Retror del Sol reggeva armenti, Tengon dell' alta donna i sensi intenti, Onde l' Ario si bea : Ed e la in terra d lcemente avvezza All' Armonia celeste, Come ruoni, e tempelle Ul ebb- canto di minor dolcezza:

Che 'l guardo anco s'adira.

Se dopo genima un vetro vil rimira.

Cetra, che stii penosa:

Tu del gran corso temi,

E Ri-

E stimi il tuo valor troppo vil cosa; Rassembri legno, ove ingolfar non osa, Ch'alto sospenda i remi: Sù sù vien meco, e mie vestigie segna, Che smisurato ardire, Suossi quaggiù gradire, S'Amore, e Fe tra sua samiglia il degna. Io dell' umil tuo suono Al regio piè dimanderò perdono.

Reina, il cui bel crine
Giunser Fati benigni
Compagni al gran valor gemme divine:
L'anime a te congiunte peregrine
Ben son canto da Cigni;
Ma s'impeto di sede altrui consiglia
Alzar la voce frale,
Benigna alma reale,
Come colpa d'amore in grado il piglia,
Nè patisca risiuto
D'una povera man picciol tributo.

D'una povera man picciol tributo.

Per foce erma, e negletta
Volvesi rivo aucora,

E pur ricco del Gange il mar l'accetta;

E dove a Febo innanzi Alba s'assiretta
Stridulo augel s'onora.

Questa di cetra umil roca armonia
Anco destar diletto
Potrà nel nobil petto,
Se con forte s'accorda. Intanto sia,
Se 'l ripregar mi lice,
Teco quanto sedel, tanto felice.

#### II.

# Per la medesima.

Marte, invincibil Marte, Che sprezza in Arme alte querele e pianti, Che bagna lunge de' dest ier volanti Sull'atre membra sparte;

Poi-

Rime del Chiabrera Poiche ha tinto di sangue ampio terreno, Prende riposo a Citerea nel seno. Per quei dolci forrisi Esca ben degna all' immortal desio Il sofferto sudor mette in obblio Fra gl' inimici ancisi; E bee nel guardo de' bei lumi ardenti Soave Lete de' guerrier tormenti. A che pensar ne tiri Musa con tai lusinghe alme e divine? Se tu mi dì, che gli aspri astanni han sin Là ve chiara si miri Fiamma ch' in due begli occhi arde e sfavilla E che beltà goduta i cor tranquilla. Ed io foggiungo: O Dea. Che ben del mio Signor lieta è la sorte, Perchè se invitto al minacciar di morte Da dura sorte e rea Ei sen ritorna emulator degli Avi, Ha chi gli affanni suoi rende soavi. Vago d'eterni allori Erga trofei su region iontana, Solpinga a fuo voler l'asta Romana Entro a' barbari cori, Che poi le piaghe, e le fatiche armate Consolar può nel sol d'alma beltate. I cui pregi immortali, S'io tentasi illustrar co' versi miei, Certamente Fenice io la direi, Ch' al Ciel dispiega l'ali, Se non ch'ognora inverso il Ciel più sola

Di ciascuna Fenice ella sen vola,

Ma se 'l Nil, che s'affretta

Con gran rimbombo, i peregrin spaventa; E se puro ruscel con onda lenta Mormorando diletta:

Fia sicuro da biasmo il mio consiglio, S' a men sonante cetra oggi m'appiglio. Qual se varia fiorisce

Fertile piaggia, onor di primavera,

L'oc-

Parte Prima .

L'occhio ch'intera se la guarda intera Guardandola gioisce,

E quando a parte a parte la rimira, A parte a parte pure ancor l'ammira.

Tal dolce meraviglia.

Porge il crin' d'oro, o quelle labbra accese,

O'l vivo avorio della man correse.

O la guancia vermiglia;

E se ciò tutto agli occhi altrui s'espone, Altri di sè bear trova cagione.

Così, madre feconda,

Cresca all' Italia onor co' figli alteri; Così fiamma nudrendo a' suoi pensieri Arda sposa gioconda;

Ed or del suo Signor colga gli Amori, Ed or n'ascolti i celebrati onori.

#### III.

Per VITTORIO CAPELLO Generale de' Veneziani nel la Morea.

Vinfe Aulide, Pireo, travagliò que' Paesi inimici, e n'ebbe statua dalla Repubblica.

A Lta rocca munita, Ove si eterna libertà diletta; Trono, onde aurate leggi impone, e detta Alma Giustizia, di quaggiù sbandita: Tempio di pace, sede Immmobil di pietade: Sacrato altar di fede, Scola di Marte alle crudel giornate, Ond'ha palme, ed allor la nostra etate. O d'Italia dolente Eterno luine, ed immortal fostegno, Venezia! Io di Parnaso a te ne vegno,

Calle ben noto alla tua nobil gente: Tu benigna il sentiero Apri ne' salsi umori Di Febo al messagiero.

Che

Che sparzo nuovi d'Elicona i ficri Del buon Cappello a i numerosi onori. Ei con lo scettro egregio,

Onde tuoi regni alta virtù mantiene, Diritto or premi ministrando, or pene Colse degli ostri mansueti il pregio, Ma sulle Greche soci

Là ve Ottomano il tira' Alle stagion feroci

Scolpissi marmo, in cui se torvo il mira, Rimira il tempo reo, caduca ogn'ira.

Ned io canei, o patole
Tesso alla morte de' patrizi tuoi,
Perchè tua stirpe Italiani Eroi
Goda men gloriosa a' rai del Sole:
Ma nel terteno manto,
Si par ch'altri ristute,
Quasi lusinga il vanto.
E sente a noi spartita altrui virtute

E sente a noi spartita altrui virtute Via men d'invidia le saette acute.

Quinci intenta raccoglie
Vaga ogni orecchia di Vittorio i gridi,
Com'ei nuovi Quirin fu' patri lidi
D' Aulide al fuo Leon facrò le fpoglie:
Com'ei corfe l' Egeo,
Come fu' legni alati
Scoffe Atene, e Pireo,
Come tra' campi d' Oriente armati

Derise il guerreggiar gli archi lunati.

#### IV.

Per la Principessa D. MARIA MEDICI Regina di Francia.

SE per l'antica etate
Nella foresta delle valli Idee
Contesa su tra le superne Dee
Per pregio di beltate,
E se stimato di bellezza il vanto
Dive, che d'ogni bene avean cotanto:

E s'al

E s'al nobil Pastore, Che la sentenza memorabil diese Nè d'imperio, nè d'oro alta mercede Nulla non mosse il core; Ma promessa beltà sì lo sospinse, Che 'l caro premio d'or Venere vinse. Se così fu, Reina,

Che sei sull' Arno, qual sull' Indo il Sole, B-nignamente al suon di mie parole L'altera orecchia inchina; Nè disdegnar, ch'ascre tue glorie io taccia, E sol di ta beltà memoria faccia.

Ben numerar potresti

Per meraviglia altrui numero d' Avi, Scettri, Regi, e Corone, inclite Chiavi, Reami almi celesti; E d'acerbo avversario i Duci estinti, O per trionfo incatenati e vinti. Ma quante al Mondo furo

Per imperio, o per or Donne possenti, Per cui la fama intra l'umane genti Copre rio nembo ofcuro,

Là 've par ch' ad ognor fiammeggi, e viva Per ardor de' begli occhi Elena Argiva.

E se tanco s'apprezza Rara beltà, ch' Europa afflisse, ed arse Alia così, ch' in sulla terra sparse Sua più sublime altezza, E per cui di dolor fospira ancora Tetide in mare, e su nel Ciel l' Aurora.

Quanto, o quanto sconviensi A cari tuoi costumi, amabil Clio, Se da donna real del cantar mio Molto pregiar non penfi, Dalle cui luci al Ciel care e dilette Altera pace, altero Amor promette. Perchè beando avvampi, Ha nella bella guancia avori, ed ostri;

E perchè chiara strada ella ne mostri Verso i celesti campi.

8 Rime del Chiabrera E le terrene tenebre consoli,

Nel bel Ciel della fronte ha duo be' Soli.

Che con la man di neve,

L'anime leghi in sulla cerra Ibera, Che scherzando co' suoni or tarda, altera, Ora leggiadra, e lieve.

Regga amorosa l'onorate piante, Io sarei forse a celebrar bastante.

Ma che veloce-in fella

Il corso rompa alle sugaci belve, Che con asta superba empia le selve, Di Deità novella:

Di Deita novella:

Io dir non oso, e di mia lingua il suono, Debile a tanto impetrerà perdono.

O fra l'illustri e chiare
Bellezze eccelse, onde son servi i cori,
Beltà suprema, i tuoi veraci onori
Son veramente un mare,
E nocchier, ch'a lodarti ancora sciolga,
Riva non trova, che di porto il tolga.

#### V.

Per Carlo Emanuello di Savoja conquistator di Saluxxo.

Porte, come un nembo ardente,
Messaggier del crudo Arturo,
Vibri, Carlo, invitta spada;
E tra' monti di ria gente
Fatto intrepido e sicuro
Verso il Ciel t'apri la strada.
O Real Giovane altero,
Nel cui petto il Ciel rinchiuse
Lo splendor di tutti i Regi!
Io non men per quel sentiero
Sserzo il carro delle Muse
Tutto carco de' tuoi pregi.
Odo dir quaggiuso in terra:
Vil fra gli nomini è l'erede,
Che del padre inghiotte gli ori;

Parte Prima .

Se vestendo usbergo in guerra Ei con opra non succede Al reraggio degli onori.

Bella Clio, del vero amica,
Tu dal Ciel rispondi, o Dea:
Al mio Re, dirassi, è tale?
Non per certo, che a satica
Sulla terra il piè movea,
Che alla gloria ei spiegò l'ale.

A gran notte in sulle piume,
D'Ottoman le turbe oppresse
Il tenean del sonno in bando;
Nè mai l'Alba addusse il lune,
Che la mente ei non volgesse
Verso il gran troseo Vormando.

Or la fiamma orrida impura,
Di che Francia arla ruina,
In van torbida rifuona,
Or l'Italia ei fa ficura,
Poscia umil Saluzzo inchina
Di Torin l'alta Corona.

Freme invidia, e morde il freno,
Irta i crin viperea i guardì,
Arma l'arco, e la faretra;
Ma s'agghiaccia, e si vien! meno
Ascoltando il suon de' dardi
Sulle corde della cetra.

Frale usbergo al buon Vulcano
Per armar l'orribil figlio
Chiedea Tetide marina,
Se 'l gran Cieco di fua mano,
Per lui trar d'ogni periglio,
Non apriva altra fucina.

V.

Per lo medesimo Duca di Savojo disensore della Provenza. Uando il mel de' lor concenti

Quando il mel de' lor concent Presso Dirce i gran Poeti Dier per oro lusinghieri Chiabrera P. I.

Dif

Rime del Chiabrera Disfer sol, come possenti Furo i Greci infra gli Atleti, O veloci in fui i destrieri. Non cur' io sì basso vanto, Che se Dedalo m'impenna Di cader non ho temenza: Carlo, i fulmini tuoi canto Infra l'Alpi di Gebenna, E sull' onde di Durenza. Se d'Italia ogni antro oscuro Per ornar tuoi regi affanni Stancherà più d'una incude, Dall' obblio non sei sicuro; Perocché di vincer gli anni Vil martel non ha virtude. Ma la falce empia mortale. Che immortal valor disdegna, Sa schernir mio nobil verso; Che se al piè gli metto l'ale, Come Clio dolce m'insegna. Vola cgnor per l'universo. D'Amedeo l'inclita gloria Là di Rodi in sull' arene Venia scura al Mondo omai: Ma rifulse sua memoria. Quando al fonte d'Ippocrene Dolcemente io la lavai. Del qual Re per certo parmi Per cammin di lunga etate Che non sei l'erede in vano; Così forte hai cinto l'armi Contro all' alme scelerate Per la Fè del Vaticano. Ciascun' alma vincitrice Di mio stil non degnerei, Sol ne' rurbini funesti Quella spada appar felice, Per cui s'ergono trofei Cari al guardo de' Celesti. Ouinci a te sacro mia lira,

Ricca ognor d'eterei fuoni, Onde è Clio nuova maestra; Or tú dunque infiamma l'ira, L'ira, ch' arma di gran tuoni L'invincibile tua destra.

#### VI.

Per l'Altezza Serenissima di FERDINANDO II.
Gran Duca di Toscana.

Lodasi la sua benignità.

A Vea più volte udito Di Climene la prole, Che fu suo Padre il Sole; Onde tutto invaghito Di vagheggiare il Genicor sovrano, Volse le piante all' immortal sua Reggia, Onde splendor fiammeggia, Che sostener non può lo sguardo umano: Quindi, perché Feronte Renda contento il suo desire audace. Senza che il troppo lume i dì gli oscuri, Tolse dall' aurea fronte Il diadema di rai Febo sagace, Quali per lui non più risplender curi; E sicuro fissò l'avido figlio Nel temprato splendor l'infermo ciglio. Or Febo a me consenti, Ch'io prenda i lampi istessi, Che hai deposti, e con essi, Rischiari altrui le menti; E mostri a' Grandi, che del fasto altero Denno i lampi depor, che ogni occhio abborre, E più benigni accorre Chi servo nacque al lor sovrano Impero: E'n tal guisa temprata Tener la maestà del regio aspetto, Che non offenda con fovverchio lume; Poichè stende e dilata Sovra d'ogni soggetto Ii

Rime del Chiabrera. Il dominio, che ha l'uom, sì bel costume, Mentre non pur sulle corporee salme, Ma gli dà nuovo scettro anco sull' alme. Ah neghi l'aria il suono All' esecrabil voce, Che superbia feroce Chiama a regnar ful trono: Quali rassembri maestà cadente Quella, che non sostien l'arco del ciglio, E non chiama a configlio, In qualungue opra sua fasto insolente: Stoltezza! ha d'uopo solo Mendicar dall' orgoglio onore e stima, Chi senza lui di vilipendio è degno. Ma taccia il folle stuolo, Che cotanto lo stima, Che de' Regnanti il fa primo sostegno; E perchè muto resti a sorza, in prova Di mostrargli Fernando, o Clio, mi giova. Mira com' ei s'affida Sulla propria grandezza, Nè mai vana alterezza, Entro al suo cor s'annida, Ve' come affabil regna, e con qual arte I lampi, ond'ei risplende, in se nasconde, E l'Invidia confonde, Che si sente cangiar natura in parte. Mentre per lui si vede, Senza l'usato fiele, oggi compagna

Che si sente cangiar natura in parte,
Mentre per lui si vede,
Senza l'usato siele, oggi compagna
Dell' altrui merto e dell' altrui fortuna,
Che d'essa ei satto erede,
Perchè grande rimanga
Col dolce sol senza amarezza alcuna:
Io, che di ciò son tessimon fedèle,
Nel mar delle sue lodi apro le vele.

Ma nel mover dal lito

Ecco vento che spira,

E ben tosso ritira

Dal corso il legno ardito,

E bella Clio che a' misi

E bella Clio, che a' miei pensier dà legge,

Parte Prima.

E ne vien meco, dal cammin m'arretra:
Dice, che roca cetra:
Mal fa, fe d'un Eroe l'imprese elegge;
Che a sublime virtude
Chiara tromba si dee, che quando suona,
Le sue sconsitte intimi a morte istessa.
Mentreella i labbri chiude,

Ogni rio d'Elicona
Seco a mio pro tosto diventa, e cessa
L'audace suono, e de'suoi pregi intanto.
Dura in me lo stupor, se ha fine il canto;

# VIII.

#### Loda il Gran-Duca di Toscana: FERDINANDO 11.

G là co' bei raggi dato bando al gelo, Febo rinnova in terra almo diletto, Nè fra'morrali è chi non empia il petto, D'alto piacer sotto il seren del Cielo. Ed io, di vaghi fior cinto le chiome, O che riforga, o che Piroo tramonti, Apriche piagge e folitarj monti Fo risonar d'un' adorato nome. Non mica Filli, che lamenti in darno Far mi lasciò di sue bellezze alcera; Ma Ferdinando, onde illustrarsi spera, E di più glorie incoronarsi l'Arno. Mirabile valor! su quella etate Ove Alcide fe guerra a i due serpenti, Ei colma di terror barbare genti, Pur con l'insegna di sue navi armate. L'arte real delle battaglie orrende Fanciullo Achille dal Centauro apprese; Ma fanciullo il mio Re ponsi all'imprese, E trionfando a guerreggiare apprende,

#### IX.

Per Francesco Maria Della Rovere Duca d' Urbino ..

Uesta, che tra le man nuova mi suona, Cetra, onde i versi hanno soave impero. Diellami il biondo Arciero, Re di Permesso eterno, e'd' Elicona: Ed io fulle sue corde auree e canore Tesso d'Italia il più sublime onore. Ma per via calpeltata orme novelle Sempre legnar forse cammin fia vile : Dunque un volar gentile Facciamo or fulle nubi, e fulle stelle: E dell'immortal Pindo aura vivace Erga ne' corsi immensi il volo audace. Fugga timor, che su del Clel nell'alto Innocenza mortal non trovi schermo: Come vil vetro, è infermo Contra virtute infidioso affalto: Ma se im campo talor malizia è forte. Valor s'avanza per contraria forte. Chi mai da rio pentier più grave inganno. Che'l' vecchio in A-go regnator sofferse? Ei lusingando offerse Bellerosonte a sanguinoso affanno: E pur da gire il Ciel gli erse le scale, E lassufo a volar gl'impennò l'ale. Lunge sospinto da' parerni chiostri L'alto Garzon per la real preghiera Non paventò chimera Inestabile immagine de'mostri, Usa con denti, e con ardenti artigli Di certa morte minacciar perigli. Vinto l'atro soffiar degli Etnei lampi, A quel comune orror la vita ei tolle; Indi il corso rivolse A trionfar del Termodonte a'campi;

Parte Prima .

Altrove armato con fulminea spada D'Erebo a tanti fe calcar la strada. Ouinci di lucid'or crespa le chiome

La bella Clio tutta odorata il grembo,

D'auree viole un nembo

Gli sparge eterno, e ne sa conto il nome:

E se rio tempo a depredar s'affretta, Con l'arco della cetra ella il faetta.

Aggia Cocito, e scura morte à schernò Chi di Parnaso i dolci canti ha seco

Ma fciorco il vulgo e cieco

Cangia con gemme frali un suono ererno,

Quafi il nocchier della fatal palude

Con altro varchi, che con l'ombre ignude.

Or per questa d'onor montana via,

Buon Greco, l'orme tue non saran sole;

Che teco giunger vuolè

Compagno di valor, Savona mia, Possente in giostra di crudel destino, Pregio eterno di lei, pregio d'Urbino.

O quanto incontro a lui dura battaglia Odio ed invidia suscitaro in terra!

Ma travagliando in guerra,

Qual furor altro al suo suror s'agguaglia? Non borea in mar, non Ocean mugghiante,

Non fu per l'alto Ciel fiamma tonante, Musa, corto cantar sai ch'è bell'arte;

Lungo dar noja; ove volar ti scerno?

Dì, come chiaro eterno

Il bel nome di lui, gloria di Marte; Su per val di Metauro alto rifuona, Ove d'invitto ardir colse corona.

Tempo era allor, che sull'orribil corno Traea l'arida piaggia, e'l bosco ombroso,

E torbido e spumoso,

Fremea tra gli ampj gorghi il fiume intorno; Nè men tra' ferri in sulla sponda avversa Fremea gran gente incontro a lui conversa.

Ed ei fervido il cor d'alto disdegno

Spinse pel gran torrente il gran destriero,

Come spinge nocchiero
Per la calma del mar sicuro il legno;
Ma non, come nocchier, la spada strinse;
Ch'atra se l'onda, e l'inimico estinse.
Così posar senza anelar non lice,
Che a bella gloria con sudor perviensi;
Per tutto ciò non pensi
Farsi per lungo spazio alma selice:
Quaggiù da nona a vespro il piacer dura;
Solo è nel Ciel selicità sicura.

#### X.

Per Emmanuel Filiberro di Savoja. Vinse i Francesta S. Quintino, di che seguà la pace universale, ed egli conquistò il suo Stato perduto.

VIva perla de' fiumi,
Dora, che righi umil la nobil Reggia.
Ove eterna fammeggia
Bella virtù de' più fplendenti lumi;
Ed ove a i cari fuoi
Addita il Sol degl' immortali Eroi.

Come fae:ta al fegno,
Al dolce fuon de' tuoi criffalli io volo;
Nè taciturno il volo
Porto dentro i confin del tuo gran Regno;
Ma fcelifaurea corona,
Inimica di morte in Elicona.

O chiara, o regal figlia
De' gioghi infra le nubi alti e canuti!

Io meco ho strali acuti,
Che sanno altrui ferir di meraviglia;
Ma qual per-lo sentiero
Dell'aria pura farò gir primiero?

Vecchio suon di molti anni
Fa tra gli umani cor fresca memoria,
Che il bel fior della gloria
Domatrice del tempo e degli affanni,
Sfavilla in quelle cime,
Ove poca orma piè mortale imprime.

Gle.

Gloria, che a' suoi fedeli Virtute vuol, ch' eternitate asperga, Schiva dal vulgo alberga Monte, che il colmo ha quasi uguale ai Cieli; E d'ogni intorno il serra

L'ondoso scotitor della gran terra: Nè per Egeo sì grave Mosse ardito nocchier remi volanti, Che di mostri spumanti Non provasse furor l'altera trave; E intorno, e sulle porte,

Non sentisse gli eserciti di morte. Ma pur viltà non prese

Il Cavalier, che di Medea su sposo; Ei di rapir bramolo Del sacro Frisso il peregrino arnese, Sparse le vele ardite Per gl'inospiti campi d'Anstrite.

Vi fece eterno in Colco Il fonno entrar nell'incantata fera; Poi di messe guerriera, Per strano esempio, diventò bisolco, E traffe a giogo audace

Le corna d'alte fiamme ampia fornace. Or su di Cielo è il detto:

Virtù nell'opra e nel sudor s'affina; E quinci il Mondo inchina Chi volse a' mostri avversi invitto il petto, Tra' quali, o nobil Dora,

Tu tanti hai posti, e lor n'aggiungi ognora. Fama veloce e pronta,

Che via più d'Argo a'chiari fatti è desta, Con cotanti occhi in testa, Tue pacifiche olive indarno conta;

E i verdi lauri alteri Cresciuti infra 'l sudor de' gran Guerrieri.

Ma voi, sacre Sirene, De' gorghi di Castalia, e di Permesso, Altrui non gite presso, Pur numerando in riva al mar l'arene;

SI Rime del Chiabrera

Date fol canti all' opra,

Che all' opre di quaggiù posta è di sopra. Quando infra mille e mille

Schiere frementi, e Duci eccelsi e grandi, Sul Xanto de' Normandi

Folgoreggiò l'Italiano Achille;

Allor sorse in que piani. Abila, e Calpe de'trionsi umani.

Monti d'armi, e di membra

Da' fiumi accolse il gran Nereo nel seno: Pallida ancor vien meno Ogni Ninfa di Senna, ove il rimembra;

Non già così sen duole Italia mia, ch'indi rivide il Sole.

#### XI.

# Per lo medesimo.

Non è viltà ciò, che dipinge in carte Fama alara cerviera;

Ove dunque pugnando il grande Alcide Fu per lo Mondo errante peregrino,

Gloria veloce ardente

L'orme segnò delle robuste piante.

Ei là, dove Nettun Libia diparte Dalla gran terra Ibera,

Anteo l'immenso, e Gerione ancide; Alza le mete del mortal cammino;

Indi con man possente

Spegne sul Tebro il rio Ladron fumante.

Or poichè vincitor per ogni parte

Fu d'ogni orribil fera, Sopra il cerchio di latte Apollo il vide, Sparso di stelle riposar divino:

Ivi d' Ebe lucente

Aurea bellezza il fa felice amante.

Germe di Tebe, a cui tanto comparte D'onor l'età primiera,

Da' chiari pregi tuoi nulla divide I pregi del mio Duce ugual destino;

Sì nell'armata gente, E sì ne' premj a te si fa sembiante. Qual vince orrido Noto ancore e farte, E'l buon nocchier dispera, Qual su i regni dell'onde orrendo stride. E'l Cielo asperge del furor marino; Tal fulle schiere spente Di nobil sangue ei fulminò stillante. Ouinci lieto sen vien con sì bell'arte Alla fua Dora altera, Che dalla bella riva, ove ei s'asside, Manda suo nome all'alto Ciel vicino, Quinci a lui si consente Donna di pregio e di beltà stellante, Care Muse dell' Arno, eccovi in parte La nostra gloria intera: Jo pur com' uom, cui suo valor disfide, Con strette labbra da lontan l'inchino;

Fate voi, che altamente Parnaso e Pindo ne risuoni e cante:

#### XII.

## Per CRISTOFORO COLOMBO.

N On perchè umile in solitario lido Ti cingono, Savona, anguste mura, Fia però, che di te memoria oscura Fama divulghi, o se ne spenga il grido; Che pur di fiamme celebrate e note Picciola stella in Ciel splende Boore. Armara incontro al Tempo, aspro Tiranno, Fulgida sprezzi di Cocito il fiume. Su quai ruote di gloria? o su quai piume I tuoi Pastor del Vacican non vanno? Coppia di stabilir sempre pensola La facra dote alla diletta Spofa. E qual sentier su per l'Olimpo ardente Al tuo Colombo mai fama rinchiude? Che fopra i lampi dell'altrui virtude Apparve quali un Sol per l'Oriente,

Ogni

Rime del Chiabrera Ogni pregio mortal cacciando in fondo: E finga quanto ei vuol l'antico Mondo Certo da cor, ch' alto destin non scelse. Son l'imprese magnanime neglette. Ma le bell'alme alle bell'opre elette Sanno gioir nelle fatiche eccelle; · Nè biasmo popolar, fra le catena, Spirto d'onore, il suo camanin raffrena Così lunga stagion per modi indegni Europa disprezzò l'inclita speme, Schernendo il vulgo, e seco i Regi insieme, Nudo nocchier promettitor di Regni; Ma per le sconosciute onde marine L'invitta prora ei pur sospinse al fine. Qual uom, che torni alla gentil consorte, Tal ei da sua magion spiegò l'antenne; L'Ocean cerse; e i turbini sostenne, Vinse le crude immagini di morte; Poscia dell' ampio mar spenta la guerra, Scorse la dianzi favolosa terra, Allor dal cavo Pin scende veloce, E di grand'orma il nuovo Mondo imprime; Nè men ratto per l'aria erge sublime, Segno del Ciel, l'insuperabil Croce; E porge umile esempio, onde adorarla Debba sua gente; indi divoro ei parla: Eccovi quel che fra cotanti scherni Già mi finsi nel Mar chiuso terreno, Ma delle genti or più non finte il freno Altri del mio sudor lieto governi: Senza Regno non son, la stabil sede Per me s'appresta alla Cristiana Fede. E dicea ver, che più che argento ed oro Virtù suoi possessor ne manda alteri: E quanti, o Salinoro, ebbero imperi, Che densa notte è la memoria loro? Ma pure illustre per le vie supreme

Vola Colombo, e dell'obblio non teme.

#### XIII.

#### Per GIOUANNI DE' MEDICI.

Uanto Anfitrite gira Sul carro ondifonante, L'occhio del Cielo errante; Mentr'ei va fiammeggiante L'orrida notte saettando intorno; Non ha regno sì vile, Che di cosa gentile Alla sentenza altrui non sembri adorno Ma per pregio sublime Aman le glorie prime. Alma messe d'odori, Avori preziosi, Oriental colori Fan gli Arabi famosi. Gl' Indi novelli ascosi, Già da Nettun caliginoso ed atro, I cui campi profondi, Con zefiri fecondi, -Solcò primiero il Savonese aratro, Hanno d' oro i lor fonti, E d'oro hanno i lor monti. Ben al pensiero alato Andrian le note appresso Ma non fenza peccato E'lungo dir concesso; Me qui dal bel Permesso Mandan le Muse violate il crine: Perchè sul vario canto Tessa d'Italia il vanto; La qual se d'ogni onor varça il confine, E' sol che i frutti suoi Sono immortali Eroi. on ha Castalia nostra N Oggi Muse sì mute,

Rime del Chiabrers Che senza biasmo in giostra Escon oro e virtute: Or ru saette acute, Anima, chiedi al biondo Arcier di Delo: E s'ei le dà pungenci, Sian segno i lumi ardenti. Onde s'instella di Toscana il Cielo, Gli altri Italici egregi Avran poscia lor fregi. Oual dall' eccelfa fera, Che i Frigi boschi ordiro, In memorabil schiera Già mille Duci usciro: Cotal Arno rimiro De' gran Medici tuoi numero invitto; Ma mia cetra, e mia mente Argo non è possente A far con tanti Eroi sommo tragitto. Io con Giovanni solo Farò de' remi un volo. Umile di lui speme Fiero Aquilon disperga, E già tra l'onde estreme L'involva e la fommerga: Alta co'Regi alberga Virtute, che del ciel guarda le porte: E se fede mortale In questo corso è frale, I gemelli Ledei rendanla forte. E'l nipote sovrano D' Eaco, e d' Oceano. Qual non colfe corona D' eterna altera gloria, La destra onde risuona Più fresca ognor memoria? Lume d'ogni altra istoria Al sol d'Achille disparisce e cede. E cesse armata in guerra

Già la Meonia terra, Là 've ei conflisse procelloso il piede,

Parte Prima. E delle turbe oppresse Fe sanguinosa messe. Vaga Vergine orrenda Sul Xanto allor sen venne, Tvi vibrò tremenda Termodontea bipenne; Ma poco al fin sostenne, Benchè sì forte la Tessalic'asta, Che trafitta il bel seno, In full' ampio terreno La guancia impresse scolorita e guasta, E gio per l'aria ombrosa L'anima disdegnosa. Posso l'acerbo ed aspro Fato natrar di Cigno, Ma petto di diaspro, Ma lingua di macigno Chiede il canto sanguigno Dell'iraconda insuperabil destra. Stele Troilo, flefe Ettore, e lo scosese, Quasi infocato tuon, pianta silvestra: Stefe Mennone ancora Lagrime dell' Aurora. Or fus non solo infonde Appollo arte di cetra, Ma d' Aganippe all' onde Presagio anco s'impetra. Lo stral di mia faretra Trarrò, che solo in verità s'acqueti. Qual per cotanti illustri Tra gli Eacidi illustri E'il figlio altier della cerulea Teti:

Tal fia quinci a mille anni. Tra i Medici Giovanni.

#### XIV.

Per lo medesimo GIOUANNI MEDICI.

Muse, che palme ed immortali allori A'grandi Eroi nudrite, Voi lungo Anfriso udite Tra dolcissimi augelli i più canori, E dove Filomena a pianger move, Sì dolcemente ella non piange altrove. Ivi, a disacerbar sua pena interna Scioglie la voce ai venti, Ed a' foavi accenti Iti la piaggia, Iti la valle alterna: E del bel fonte alla sacrata sponda Sì muta Eco non è, che non risponda. Ben fur, ben di natura alto configlio, Onelle fue note fcorte Perchè l'amara sorte Ella potesse lagrimar del figlio; E di suo strazio dimostrar pierate, Almen nelle sembianze trassormate. Or sì soavi accenti io non indarno, Dive, chieggo in mercede, Io peregrino il piede Vado affrenando alle chiar' onde d' Arno; Bramolo di scolpir sull'aurea riva Marmo d'onor, che lungamente viva. S' oro non è, ch' alto valor gradisca, Ma d' Elicona il fiume, Ben saria vil costume, Grazia negar, perchè virtù languisca; Dunque su per l'eterne aure serene Aggiano i Cigni suoi l'armi Tirrene. Elle non tra i confin del patrio lito, Quafi belve in covili, Ma fero udir gentili Per le strane foreste aspro ruggito. E già il gran Tebro al mar sen gio dimesso, Porsenna udendo minacciar dappresso.

Ma

Ma se antico valor Febo sublima

Fa non certa memoria;

Io di novella gloria

Vo' dir che di tutt' altre ascende in cima;

E meco arida invidia invan contende,

Sì de' Medici il Sole almo rifplende. Quale Orion, qual fu per l'onde Arturo

Quale Orion, qual fu per l'on Indomito, nembolo:

Qual fulmine fragoso, Che squarcia delle nubi il grembo oscuro; Che turba il mar, ch'empie d'orror la terra, Tal su la destra di Giovanni in guerra.

Egli or full'Alpe, ora in fentier paluftri,

Or con lancia, or con spada, Or calpelta, or dirada,

Or di gran sangue apre torrenti illustri; Or le Torri, or le Terre arde, e distrugge Lo sparge indi per alto aura, che sugge.

Odi che lunghi onor, che lunga tela

Tesse il bel nome altero! Ma per lungo sentiero

Chiede nave a folcar più d'una vela; E vuol quaggiù di varie cetre il canto Somma Virtute a celebrar suo vanto.

Io fon quì, come augel, che infermo ancora Snoda note novelle: Omai, Strozzi, alle stelle Alzi la voce, che Parnaso onora; Ed ei, che può, distingua omai con arte Dolce di Febo aspri suror di Marte.

#### XV.

# Per lo medesimo.

ERA tolto di fasce Ercole appena,
Che pargoletto, ignudo,
Entro il paterno scudoIl riponea la genitrice Alcmena;
E nella culla dura
Traea la notte oscura

Quand'

Rime del Chiabrera Ouand' ecco serpi a funestargli il seno Insidiose e rie; Cura mortal non spie, Se pur sorgesse il gemino venereo; Che ben si crede allora, Ch' alto valor s'onora. Or non si tosto i mostri ebbe davante, Che colla man di latte, Erto su i piè combatte, Già fatto Atleta il celebrato infante: Stretto per strani modi Entro i viperei nodi. Al fin le belve fibilanti e crude Disanimate stende, E così vien che splende Anco ne' primi tempi alma virtude: E da lunge promette Le glorie sue persette. Ma troppo fia, che sulla cetra io segua Del grand' Alcide il vanto: A lui rivolsi il canto Per la bella sembianza, onde l'adegua, Nel suo girar degli anni I Medici Giovanni. Ei già tra i gioghi di Appennin canuti, Vago di fier trastullo, Solea schernir fanciullo Le curve piaghe de Cignali irsuti; E più gli Orfi silvestri, Terror de' boschi alpestri: Indi sudando in più lodato orrore, Vestì ferraro usbergo. Allor percosse il tergo L'asta Tirrena al Belgico furore, E di barbari gridi Lungi sonaro i lidi. Così Leon, se alla crudel nutrice Non più suggendo il petto,

Tra gregge il dente, e l'unghia scannatrice,

Ha di provar diletto

Tosto di sangue ha piene
Le Mauritane arene.

Ma come avvien, che se Orion si gira
Diluviosa stella,
Benchè mova procella,
Ella pur chiara di splendor s'ammira,
Tal ne'campi funesti
D'alta beltà splendesti.

Or fegui invitto, e colla nobil spada
Risveglia il cantar mio,
Intanto ecco io t'invio
Mista con biondo mel, dolce rugiada;
Fanne consorto al core
Fra il sangue, e fra il sudore.

#### XVI.

#### Per lo medesimo.

B Enchè tra' monti folitaria infegni Savona a' figli fuoi battendo i remi Intra perigli estremi, Merce raccor da fortunati regni; Ond'ella di ricchezza in pregio ascenda, E per nobile indust ia aurea rifplenda. Io non per tanto fingolar da loro Varco di Pindo a' porti almi, e soavi; Indi sciolgo miei navi, Carche di palma, e d'immortale alloro; E con povera man ne fo felici I cor d'onore, e di virtude amici S'io già del Tebro, e del gran Po sul corno Mirar mi feci, e del Metauro all'onde, E sulle vaghe sponde Di Dora impressi alte vestigia; or torno D' Arno famoso alle dirette rive Carco di cetre, e di bell'arpe argive. Quì fra solinge Ninfe, il crin cosparte Di gigli, e d'ostro, a lor sì cari fregi, Ammirabili pregi D'un Medici vo'dir, ramo di Marte.

Rime del Chiabrera 28 Per cui nel mezzo d'altrui danni, ed onte Pur tiene Italia nostra alta la fronte. Quando nell'alto Ciel sue rore adduce Cimmeria notte, e l'Universo imbruna: Allor dell'alma Luna Mirafi chiara fiammeggiar la luce. E' suoi lampi virtù vibra da lunge, Quando tetra viltà feco s'aggiunge. Ouinci fra'nembi, onde pur dianzi in guerra S'avvolse il cor delle Tedesche genti, Noi rimirando ardenti Uscir tuoi raggi a rallegrar la terra. Portiam la guancia di letizia impressa; O forte a follevar Pannonia oppressa. Or di questo non più. Gaudio s'appresta Per noi più grande; eserciti infiniti, Crude strida, nitriti Ecco empion ogni piaggia, ogni foresta; Scuotonsi i monti, e par, che il Ciel ne cada, Ma ciè sia messe alla tua nobil spada. Non paventar. Su dall'eteree cime Al fin calpesta gli empj il gran Tonante; Pongonsi mostri avante Alla virtiì, che ha da venir sublime: Odi la bella Clio, che d'aurei detti Piene ha le labbra, e n'arricchisce i petti: Che un tempo armasse, ella non canta in vano. L' alma Acidalia il peregrino Enea; Nè che la tomba Etnea Di fumo empiesse, e di sudor Vulcano, Quando temprare infra' Ciclopi il vide L'usbergo celebrato al gran Pelide. Tal ha cosparto di fulmingi rai Scelto scudo per te salda difesa; Sì nella sacra impresa Contro a' superbi quasi turbo andrai, Che suona da lontan su rigid' Alpe, O mar, che atroce inonda Abila, e Calpe. Come scorgendo grandinose i grembi L' Hiadi ornar la region stellata, Con

Con destra alta infocata Fulmina Giove adunator di nembi, E fere Olimpo, o di Tifeo sul fianco, E ciascun' alma di terror vien manco. Tal per la Fè, che in Vatican s'adora, Feroce avventerari folgori, e ruoni; Ed io fra danze e suoni, Inebbriato il sen d'onda canora, Vestirò piume a celebrar l'assalto, Ne darò nome al mar, volando in alto.

#### XVII.

Per lo medesimo.

CE dell' indegno acquisto Sorrise d'Oriente il popol crudo, ' E'l buon gregge di Cristo Giacque di speme e di valore ignudo; Ecco che per la ria superbia doma Rasserenan la fronte Italia, e Roma. Se alzar gli empj Giganti Un tempo al Ciel l'altere corna, al fine Di folgori sonanti Giacquer trofeo tra incendj e tra ruine; E cade fulminata empia Babelle Allor che più vicin mirò le stelle. Sembrava al vasto Regno Termine angusto omai l'Istro, e l'arene; Nuovo Titano a sdegno Già recarsi parea palme rerrene; Posto in obblio, qual disdegnoso il Cielo, Serbi all'alte vendette orribil telo. Spiega di penna d'oro Melpomene cortese ala veloce; E in suon lieto e canoro Per l'Italiche ville alza la voce; Risvegli omai negli agghiacciati cori

Il nobil canto tuo guerrieri ardori. Alza l'umido ciglio,

Alma Esperia, d'Eroi madre seconda,

Rime del Chiabrera 20 Di Cosmo armato il figlio Mira dell' Istro in sulla gelid'onda. Qual ne Regni dell' acque immerso scoglio Farsi scudo al furor del Tracio orgoglio. Per rio successo avverso In magnanimo cor virtà non langue. Ma qual di sangue asperso Doppia teste e suror terribil angue, O qual della gran madre il figlio altero. Sorge cadendo ognor più invitto e fero. D'immortal fiamma ardente Fucina è fu, su i luminosi campi, Ch' alto sonar si sente, Con paventoso suon fra nubi e lampi, Qualor di bassi Regni aura v'ascende Di mortal fasto, e l'ire e i toschi accende. Su l'incudi immortali Tempran l'armi al gran Dio Steropi e Bronti; Tvi gli accesi strali Prende, e fulmina poi giganti e monti;

Ivi nell'ire ancor, nè certo invano S' arma del mio Signor l'invitta mano.

Quinci per terra sparse Vide Strigonia le superbe mura, Ouinci ei nell'arme apparse Qual funesto balen fra nube oscura, Ch' alluma il Mondo, indi faetta e solve Ogni pianta, ogni torre in fumo e in polve. O qual ne'cori infidi

Sorfe terror quel fortunato giorno! I pavenrosi stridi Bizanzio udì, non pur le valli intorno, E fin n-ll'alta reggia al suo gran nome Del gran Tiranno inorridir le chiome.

Segui; a mortal spavento Lungi non su giammai ruina in danno; To di nobil concento Addolcirò de'bei sudor l'affanno. Io della palma tua con le facr'onde Cultor canoro eternerò le fronde.]

XVIII.

# XVIII.

Per NICCOLA ORSINO Conte di Pitigliano Generale de Veneziani contro la lega di Cambrai, difese Padova dall'Imperadore.

CErto è, che a sua gran pena L'uom naufragante, peregrin del Mondo, Spesso gira sua vita a vela piena Là ve sirte d'error l'onda inarena. E spesso ove è di guai maggior prosondo Gitta l'ancora al sondo.

Non va lunge dal vero

Questo mio biasmo degli umani ingegni,
Che su per Citra, almo di Febo impero,
Menzogna d'orme non segnò sentiero

E se ne san con mille casi indegni
E Regnatori, e Regni.

Dovea fronte lucente,

Ma come ogni altra al fin prede di Morte,

Argo far trifta, ed Ilione ardente,

E qual piaggia d'April mieter la gente;

Oh, non fi piange ancora Ettorre il forte?

Suo figlio? è fua conforte?

Se vil furto non era,

D'Assaraco la sirpe era beata.

E di gioja maggior viveva altera
Se meno era la Grecia allor guerriera;

Ma premio pose a se medesma armata
Una chioma dorata.

Or se come in soresta

Arma lungo digian belva Africana,
Muove orgoglio tra gli uomini tempesta;
Sicchè serro la rerra empio sunesta;
Certo senza guerrier dir si può vana
Ogni eccellenza umana.
O del Mondo Reina

Italia, genitrice alma d'Eroi!

Io col cor pronto, io colla mente inchina
Alto fospiro alla Pietà divina;

Ella

Rime del Chiabrera Ella co'rai de' benigni occhi suoi Sereni i giorni tuoi.

Non pianto, non dolore

Stral per te tenda insidioso audace; Feconda il grembo d'immortal valore, Cerere bionda ogni tua messe indore; Nè per te batta mai penna sugace La bella amata Pace.

Ma, fe dall'ampie tombe
Poggia per l'alto Ciel viperea l'ali,
E' gonfia Aletto mai tartaree arombe,
Onde il Ciel d'armi e di furor ripho

Onde il Ciel d'armi e di furot rimbombe, Sorgano spirti a vendicar tuoi mali,

Al Pitigliano eguali.

Così voce superba
Non farà risonar barbaro Marte,
Se non sembiante all'aspra erade acerba,
Che l'ardir spense di Germania in erba;
E fer le fere sanguinosa ogni arte
Sulle sue membra sparte.

Cinta allor di funesti
Diluv') d'arme Austria a pugnar sen corse
E dentro a'nembi di battaglia insessii
Chiuse in metalli i sulmini celesti;
Non tanti in Flegra, ove più orribil sorse,

Giove mai ne contorse. Ma, se a ferri tonanti

Scoffersi d'Adria le campagne ondose, Anco sull'Istro un rimbombar di pianti Fece a i nostri sentir tuoni sembianti; Quante, o quante vecchiezze orbe dogliose, Quante vedove spose?

Certo, s'è sferza e sprone
Gloria paterna alle virth divine,
Ei per l'Italia, onde su sol Campione,
Forte nell'armi in sì crudel tenzione,
Ben rimembrossi, ben l'arti Latine,
E le corone Orsine.

#### XIX.

A D. MARIA Principessa Medici, ora Reina di Francia.

Che per l'Estate non parta da Firenze.

Ebo s'infiamma, e rimenando il giorno Via più la terra incende; Forse inasprirsi dal Leone apprende

Con cui girando il Cielo or sa soggiorno? E vola fama intorno,

Che per te la partita omai s'appresta; Che vaga di bell'erbe, e di bell'onde,

Voi dove si diffonde

Domestica ombra di real foresta: 72 gloricía; e vago April de' fiori

Al prato si-rinnovi,

Le dove il piè ripofi, e dove il movi, Sian per servizio tuo grazie ed onori;

Ma se le Muse onori,

Sicchè lor voci d'ascoltar non sdegni; Teco avrai di pensar grave cagione, Perchè in selva s' espone

Ammirabil bellezza a' rischi indegni. Non giovò, ch'a fuggir mettele penne

Per la foresta oscura,

Che dall'ingiuria altrui sol su sicura Dafne allor ch' in fuggir pianta divenne;

E poiché non ritenne

Il piè fugace, che l'umil lufinga Ella sprezzò dell' amator selvaggio, Per cessar grave oltraggio,

In canna fral si trasformò Siringa.

Le rose, onde sua guancia era vermiglia,

Pelle coperle irsuta,

E per lungo martir fera venuta, Orsa st fe la Licaonia figlia; O quinci esempio piglia,

Reina, e questi detti in cor ti serra? Vampa d'estivo ardor sì non t'annoi,

Chiabrera P. I.

Cha

Rime del Chiabrera Che 'l Sol degli occhi tuoi Qualche Re, qualche Eroe sospiri in terra. Se quest' alma Città per lei s'adorna, Non le tor tua presenza; Priva del tuo splendor, saria Fiorenza A mirar come un Ciel, che non s'aggiorna, All' ardor, che ritorna, Piccolo spazio è conceduto: omai Sento Febo spiegarsi a mia preghiera E dall' alta sua sfera, Almen per te verran giocondi i rai. Donna, non ammirar, non sia schernito, Ma trovi il mio dir fede, Che, da che volsi verso Anfriso il piede, Ha Febo il mio pregar mai sempre udito; Allor ch'io mossi ardito A forte celebrar gli affanni e l'armi E l'Italia illustrar d'immortal fama, Egli appagò mia brama, Nè di sua grazia scompagnò miei carmi. Quinci valli a fermar cerchio lucente Sul crin de i gran guerrieri, E fra cotanti appariranno altieri Quei, ch' al fianço ti stan tanto sovente: Arle poscia mia mente Desio di celebrar tua gran beltate, Segno a mortale arcier troppo sublime; E pure impetrai rime Per le non vili alla futura etate. Di qui sicuro, che mio dir non gisse, Infra l'aure negletto, Febo pregai, ch' al suo gentil cospetto, Mentr'egli è col Leon, non apparisse; E sorridendo ei disse: Guarda se drittamente i preghi hai sparsi, Fedel mio, che procuri? o che desiri? Vuoi tu, ch'io fol non miri Beltà, che sola al Mondo è da mirarsi? Ch' io non m'affifi nell' amabil volto, Ogni tuo studio è vano.

Duol-

Duolmi quando nel mar da lei lontano Per la legge faral mio carro è volto. Ben tuoi desiri ascolto, Per modo tal, ch'io temprerò mio lume, Sicchè dolci per lei siano i miei rai. Così diss'egli; e sai, Che degli Dei mentir non è costume.

#### XX.

Per Francesco Gonzaga Marchese di, Mantova, Generale de' Veneziani.

Si oppose a Carlo Ittavo, assediò Novara, onde segui la pace.

Hi su per gioghi alpestri Andrà spumante a traviar torrente. Allor ch'ei mette in fuga aspro fremente Gli abitator filvestri? E depredando intorno V.a con orribil corno? O Chi nel gran furore Moverà contro fier Leon sanguigno? Salvo chi di diaspro e di macigno Recinto avesse il core, E la fronte e le piante Di selce, e di diamante. Muse, soverchio ardito Sono io, se d'almi Eroi senza voi parloz-Muse, chi l'onda sostener di Carlo Poteva; o'l sier ruggito, Quando ei l'Italia corle. Di se medesma in forse?

Chi di tanta vittoria

Frenar potea cor giovinetto altero?
Chi? se non del bel Mincio il gran guerriero?
Specchio eterno di gloria,
Asta di Marte, scoglio
Al barbarico orgoglio.
Non udi dunque in vano

Dal genitor la peregrina Manto,

Quand'

Rime del Chiabrera
Quand' ei lingua disciolse e sedel canto,
Sovra il regno lontano,
E di dolce ventura
Fe la sua via sicura.
Figlia, dis' egli, figlia,

Del cui bel sol volgo i miei giorni alteri, Sol dell'anima mia, sol de' pensieri, Se non sol delle ciglia; Dolce è udir nostra sorte,

Pria che 'l Ciel ne l'apporte.

Lunge dalle mie braccia,

Lunge da Tebe te n'andrai molti anni,

Nè ti sia duol, che per sentier d'assanni

Verace onor si traccia,

Per cui chi non sospira

Indarno al Ciel aspira.

Ma Nilo, e Gange il feno
Chiude a' fuoi lunghi errori, alma diletta;
Sol le vestigia de' tuoi piedi aspetta
Italia, almo terreno,
La 've serene l' onde

La 've serene l'onde. Vago il Mincio diffonde. Là de' tuoi chiari pregi

Suono anderà fovra le stelle aurate Là di tuo nome appellerai Cittate: Cittate alma di Regi, Regi, che a' cenni loro

Volgerà fecol d'oro.

E fe fulminea spada

Moi vibreran ne i cor

Mai vibreran ne i cor superbi e rei.
Non sia, che il vanto degli Eroi Cadmei
A questi innanzi vada;
Benchè Erimanto vide
Con sì grand' arco Alcide.

#### XXI.

A FRANCESCO GONZAGA Principe di Mantova.

Il giorno delle sue nozze.

SE per vecehiezza rea
Non sbandisse i trassulli umana vita,
Io scherzo vorrei far delle mie dita
L'Arpe di Citerea,
E frondoso
Di bei pampini di viti,
Me n'andrei su' tuoi conviti,
Intrecciando Inno amoroso.
In cotanta allegrezza

Forse agli orecchi altrui giungeria grata Per opra di mia man cetra spossata A versi di dolcezza, I cui canti, Per virtù di note scorte,

Per virtu di note icorte, Celebraffero la morte, Onde vivono gli Amanti. Ma la già coría etate

Odia le fiamme degli affetti ardenti; E mal fanno volac fervidi accenti Fuor di labbra gelate; Quinci, o Clio, Volgi il guardo alle mie chiome

Gia canute, e dimmi come Tesser deggia il cantar mio. Omai fatto è palese

Fin dall' Esperio all' Oceano Eco Ciò che dal buon Cantor l'alto Alcino Alla sua mensa intese; Quando intento

Raccoglieva il suon de' carmi, Che narrò fra perfide armi D'Ilion l'aspro tormento.

Di sanguinoso affanno Sotto lucente acciar già vinti e lassi I Micenei guerriet volsero i passi

Per

Rime del Chiabrera Per la via degl'inganni; E de riero Con gran pini intesti alzaro, Che de' monti alpestri al paro Appariva a mirar fiero. Chiuso negli antri oscuri Del vasto petro della belva atroce-Trapassò d'Argo il popolo seroce-Dentro i Dardanii muri; Nè pria sorse Su nel Ciel la notte ombrosa; Che per Troja sanguinosa Greco Marte empio trascorse. Piè di bifolchi avari Calcò l'auree magioni arse e riarse E strinse il mietitor le spiche sparse Sovra gli arati altari, Per tai modi. Trionfaro i Regi Argivi, Se non vili, almen non schivi Delle infidie e delle frodi. Non come fier Leone Si mostra ognuno, in campo empio di Marte: Alcun procura di acquillar con arte. Le palme e le corone; Ma non vaga Fosti mai di dubbie glorie; Nè tuo stil rubar victorie Unqua fu, stirpe Gonzaga. L'asta di Federico Sonando ora su' petti, ora su' terghi, Orribile a mirar, ruppe gli usberghi Del Francese nemico; E ritolto Scettro ingiusto all' altrui mano,. Serenò l'ampio Milano, Che di duol turbava il volto. Del Taro in fulla riva Rompendo il corfo dell' inginrie estreme, Fe: Francesco seccar barbara speme,

Allor che più fioriva; Crudo gielo Scoffe il core al fiero Carlo, E l'imprese, di che parlo, Furo sposte al chiaro Cielo. Ma te, cui la lor gloria, O di quei veri Eroi vero nipote, E fulla fera e ful mattin percote Con fervida memoria: Volgi in petro Sul miglior de' tuoi verd' anni. O Francesco, che gli affanni Sanno al fin produr diletto. Mira, clie in alta sede Vinto d'ogni rio mostro ogni periglio, D'Ansitrion l'esercitato figlio, E' di gran pregi erede. Colmo il seno Ad ognor di pace immenfa, Pasce nettare alla mensa Degli Dei nel Ciel sereno. Alle maggion superne, Scorto dalla Virtù, tal te n'andrai, E colassi posando almo godrai Bevande alme ed eterne; Or qui godi, Che tua regia al Mondo appresti

# XXXII.

Bei licori a quei celesti Ben sembianti in nobil modi.

# Per Alessandro Farnese Duca di Parma.

Ebo immortal, che splendi Per chioma d'oro in vivo alloro ardente, Recati l'arco nella man possente, E giù per l'aria scendi, L'arco, non quel che tutto scuote il Polo, Se dardi avventa d'infallibil volo. Con40 Rime del Chiabrera

Con questo in nube cava

Dal Ciel fereno, fulminando in guerra, Invincibile Arcier purghi la terra, Se mostro empio la grava;. Come ne' dì ch' empio veneno intorno Piton spirò tutto adombrando il giorno.

Là 've spiegava l'ali,

Struggea l'orrida peste uomini e belve; E già doleansi al Ciel cittadi e selve Vedove di morrali:

Ma tu vibrando le saette acute, A' gravi mali altrui sossi salute.

Spettacolo giocondo

Mirar la fiamma de' crudi occhi estinta, E sovra il suolo insanguinata, e vinta Fera, che assissi il Mondo, Scagliosa il rergo, il sen d'aspro diamante, Monte di tosco orribile volante.

Ma, o per l'ampia via.

Febo, che il carro della luce affretti

Non è di mostro infame, onde saetti.

Feconda Italia mia;

Nè de' suoi figli ingiuriosa sama Strale dal Ciel per la vendetta chiama.

Anzi laurea corona

Lor cinge i crin di bel sudor samos; Però l'aspra faretra or si riposi, E quel, ch'almo risuona, Arco su Pindo, e con le voci alterna, Arma, o custode, della lira eterna.

D'Alma grande e gentile-

Stile è spronare a gran virtude il core ; E grande in terra celebrar valore Del buon Permesso è stile: Ma qual su mai nelle guerriere imprese Egnale Marte al gran Roman Farness ?

Scettro goder di foggiogato Impero, Ma per lo Vatican, Trono di Piero,

Sudò dentro l'acciaro;

E se cotanto sanguinose e calde Le rive or della Mosa, or dello Scalde

Su quelle avverse sponde,

Quale sembrò fra le nemiche genti? Scitica Tigre, che distrugge armenti, Con esso l'unghie immonde? O per le notte alle stagion funeste L'orrida luce del gran Can celeste?

Sembrò per felve alpine

Foco, ch' in fumando i tronchi opprime, Poi full' ali dell' Austro arde sublime Le region vicine;

Poi tutto il Cielo a' grandi incendi è poco, Atro sonante, inestinguibil foco.

Qual orrida procella Dunque verrà, che tanto onor sommerga? Tempra la cetra risonante, verga Le carte, alto favella: Dillo fra' bassi rivi un Nil spumoso; Dillo fra' colli un Caucaso nevoso.

# XXIII.

# Fer lo medesino.

SE a me scendono mai l'amiche Muse Del Romano Alessandro a sar parole, Contar ciascuna suole Sol fiumi domi, e sol città rinchiuse; E sol torri abbattute in sull' arena, E popoli guerrier tratti in catena. Allor mi corre un gelo entro le dita, Che fa quasi cader l'amata lira; M1 bello esempio tira Lunge d'ogni viltà l'alma smarrita; Poi lieto corse l'Ocean profondo, Savonese nocchier per nuovo Mondo. Ma-io non spiegherò vela veloce, Il mar solcando de i Fiammenghi assalti; Sol tra fondi men alti Andrò radendo a men remota foce.

Non

Rime del Chiabrera Non sempre Febo ama diffuso il canto Talor breve cantar degno è di vanto. Certo con doice suon note soavi Faranno udir ne' secoli remoti I Belgici nipoti Sulla miseria, e sal dolor degli avis Spente le guerre alla stagion felice, Ammirando la man soggiogatrice. Ed è ciò prova di virtute ardente. Che, quantunque nemica, altrui non spiace Quanda amorofa face Arfe la Greca, e la Dordania gente, Qual non fe scempio sanguinoso acerbo-L'aspro cor dell' Eacide superbo? Dui quasi fiamma folgorante in guerra. Per entro i gorghi suoi vide Scamandro; Videlo Ida, e Antandro, Qual turbo in Ciel, che le foreste atterra; O qual Leon, che in questi armenti e in quellii Cocciar fa i denti, le dure unghie e i velli. Oh come scoffe, ch come atroce aperse Col bracció invitto le Nettume mura? Nube di pianto oscura, Per l'indomito Achille Asia coperse, E sotto acerbo giogo i Re. cattivi Fur poscia il gioco de' coturni Argivi. Ma pur dell' asta inesorabil rea ... Per cui venne Ilion campo di biada ... Su straniera-contrada. Fer meraviglia i successor d'Enea.

XXIV.

Fer D. VIRGINIO ORSINO Duca di Bracciano.
Fu alle guerre di Lamagna contro i Turchi.

Mabil gioventute,
Tefor di nefera vita
Nulla linguara lodatti eggi ha virtute,

Sì dopo il danno infra' nemici ancora: Fulgido lampo di valor s'onora...

Si de' tuoi pregi appar copia infinita; Vita mortal, che fora Senza te, se non di senza l'autora? Qual fiorito arbofcello,

Cui tra l'aure odorate

Corre lattando ognor fresco ruscello. Tal appunto è mirar giovine etate,

E s'ella veste l'armi

Segno diviene a bello arcier di carmi:

Colpa d'infamia eterna

Spendere il fior de' giorni

Pur, come vuol Amor, che altrui governa Con aspro fren di due begli occhi adorni; E fenza piaghe anciso

Sempre alorar la vanità d'un viso.

Lunge da sì rio scoglio

Volse il Guerrier sua nave,

Cui facrando alle Muse inclite, voglio Farlo oggi Re di bello inno foave,

Acciò di gloria asperse

Le piaghe sian, che in guerreggiar sofferse;

Che all' armi ei si volgesse, Viengli laurea corona.

Altra con aurea man pur glie ne tesse Clio de'più vaghi fior, ch' abbia Elicona,

Che a morte ivi ferito Ei ritornasse a' crudi assalti ardito.

Non è vana memoria

Chiuder ne' pensier suoi

Di Melici, e d'Orfini antica gloria: Sangue nel Mondo a generare Eroi

Per lunga età non stanco.

Chi può posar con canti sproni al fianco? Quinci nell' alma ardente,

Vaga di nobil vanto,

Non fu de' figli lo scherzar possente, . Nè della fposa giovinetta il pianto;

Sicchè almen tu fermalli

Ne' patrii alberghi non robusto i passi. Io ben sovr'esso il piede

Rime del Chiabrera Sì mi sento leggiero Che là 've Febo, o mia vaghezza il chiede, Correr posso veloce ampio sentiero; Ma che più lungo errore? Te qui sull' Istro oggi corona onore.

### XXV.

Per lo medesimo D. VIRGINIO ORSINO.

L'Arco, ch'io soglio armar, non è si frale,
Che per un dardo saettato allenti; Anzi i fecondi accenti, Che fuor del petto mio spiegano l'ale, Più forti andranno, che il cantar primiero Verso le glorie dell' Orsin guerriero. A cui fortuna di gran gemme ed oro Riverite corone ornan la chioma; Ma per la Fè di Roma Suo sangue sparso è sì gentil tesoro, Che rapina di tempo omai non teme, E sento invidia, che s' inaspra e freme. Febo, da' lampi ardenti, onde sì chiaro Il carro appar, che per lo Ciel governi, Degli almi strali eterni, Contra il mostro crudel vibra l'acciaro; Guardane il Duce, il cui supremo ardire Gli sdegni oscura del Pelide e l'ire. Che dove per gli Arghivi argini immensi L' Ettorea destra più cospurse il foco 2 Via più si prese in gioco Il diffuso fumar de' legni accensi, E lieto Achille raccogliea le strida, Onde sonava Simeonta, ed Ida. Non tal sull' Istro il Cavalier sublime Dianzi apparì, che i sette colli onora, Di cui la fresca Aucora Fia quasi un aureo Sol fra le mie rime: Poiche d'acerbe morti al risco espresso, Per farsi esempio altrui sprond se stesso. In-

Invan dell' aste impiegatrici, invano
De' metalli infocati usci l'osfesa;
Che l'alta anima accesa
Non s'arrestò: ben l'onorata mano
Ora è costretta a riposar sul petto;
Ma la bella cagion gli sia diletto.
Nocchier, che vele per lo mare ha sparte,
Vento desira a ben sornir sua strada;
Che nasce a cinger spada
Di gloria ha sete negli orror di Marte,
Alma virtude al sommo Ciel ne mena:
Tesor quaggiuso n'accompagna appena.

## XXVI.

A Monsignor CINCTIO ALDOBRANDINI Cardinale

di S. Giorgio.

NON sempre avvien, che d'Ippocrene il fonte Lasciando, e Pindo, ove danzar son use, Monstrino i rai della celeste fronte Allo fguardo mortal l'inclite Muse. E quando l'alte Vergini rimira, Lor volge il Mondo ben sovente il tergo, Ond'elle piene il cor di nobil ira, Volgono i passi all' Eliconio albergo. Ma, se destra real pronta si stende, E lieta il coro peregrino accoglie, Ogni Diva la cetra in man riprende, E con fervido stil canti discioglie. Dicesi allor che sulminando in guerra Sparse di langue ostil campagne e fiumi; E con lodi si lesta alto da terra Chi leggi scrisse, ed emendò costumi. Quinci Cigni raccor prese consiglio In pace Augusto, e tra le schiere armate; Ed ebbe d'Argo a ben vedere il ciglio, Che taciuto valor quasi è viltate. Nè meno oggi a cantar veggonsi accesi, Che sul fiorir di quei beati tempi, Tua

Rime del Chiahvera 46 Tua gran merce, che di quei cor cortesi Sorge cortese a rinnovar gli esempi. Così pur dianzi in ammirabil note Udiva il Tebro altera tromba, e carmi, Onde a ragion di Giove il fier Nipote Invidia l'ire di Riccardo, e l'armi. Pregio sovran del duro secol nostro, Pregio di te, che il suono alto sublimi: E benchè sacro tu risplenda in ostro, Fa che sì fatta gloria apprezzi e stimi. Ostro, nè se di Tiro almo risplenda, Contra nebbia infernal non ha virtute: Ma non avvien, ch' alma virtude offenda Nebbia infernal d'Archerontea palude.

### XXVII.

Per Gio: Jacopo Trivulzio.
Fu alla battaglia del Taro, ed a quella di Ghiaradadda, condusse eserciti per nuova sirada sull' Alpi,

10 ben tre volte dalla spoglia aurata L'eburnea lira mi recai davanti, D'ogni sua corda armata; Volea, che tra' suoi canti Sull' ali delle Muse alto levasse Del buon Trivulzio i vanti; Ma quanti colpi e quanti Passaggi in vario tuen l'arco tentasse » Un roco appena mormorio ne trasse. Forse le corde all' alta Esperia amiche Tacquer di lui, che fu perpetuo Marte Della schiere nemiche; Ma distendendo in parte Tue vive glorie, Milanele Ulisse, Farò mia solit arre: Che pur vergò le carre Penna di Febo, ed altamente scrisse Di tal, che irato anco la patria affiisse. Nobile alma quaggiù fulminata spira, Se grave ingiuria altrui la muove a sdegno, Edi

E di diaspro ha l'ira; Schivo dell' altrui regno Forte il Trivulzio armò l' arco Francele, E'l suo Milan fe segno: Or se chiamarlo è degno Forse crudel mentre l'Italia offese. Certo non vil nelle guerriere imprese's Adda se 'l sa fallo sanguigno il Taro Nel di crudel, che le rogate genti A loro angolcia armaro; Il Taro; allorchè intenti Eran di Carlo ad oscurar gli allori Gl' Italici frementi; Ma diè lor speme a' venti, Frenando ei sol col fiammeggiare degli ori Le destre pronte a trapassar ne i cori. E non men l'Alpe inaccessibil scorse Dell'armata sua man gran meraviglia, Quand' ei primier là corse: Ninfe, alpestre famiglia, Cui danzan nude fra gli aerei calli Il chiuso orror consiglia, Di che stupor le ciglia Gravaste, udendo ed annitrir cavalli Per l'alte nubi, e rimmbobar meralli? O gloriofo, o venturofo Alcide, Ch'ode cantar, che tanti mostri ei spense 3 Se Gerione ancide Ei per l'orribil dense Caligini sen va, campi di pena E per le fiamme accense; E le tre fauci immense, Alta guardia di Dite, inclito mena, Mostro immortal sotto mortal catena. Altri è, per cui dal Ciel si mosse un nembo Di nubi no, ma di bell' oro, e venne Alla sì chiusa in grembo: Ei com' Aquila tenne Celeste via sotto ferrato usbergo,

Il viè cinto di penne,

E lui

Rime del Chiabrera
E lui, che alto sostenne
Le stelle in Libia, e tutto il Ciel sul tergo
Fece monte di giel perpetuo albergo.

### XXVII.

Per Francesco sforza Duca di Milano.

I Semplici pastori ful Vesolo nevoso Fatti curvi e canuti, D'alto stupor son muti, Mirando al fonte ombroso Il Po con pochi umori, Poscia udendo gli onori Dell' urna augusta, e stretta, Che l'Adda, che 'l Tesino Soverchia in suo cammino, Che ampio al mar s'affretta, Che sì spuma, e sì suona, Che gli si dà corona. Quante fiate intorno, Lunge dal natio fonte D' alto diluvió inenda, E la valle profonda, E va l'areo monte In fu l'orribil corno? Turbano il viso adorno Le Ninfe a Pan dilette, Mirando i suoi bei regni Preda degli altrui sdegni Farsi arene neglette; E pur tanto furore Sorfe di poco umore. Sulla primiera uscita Dell' Eolia caverna Austro appena è fremente, Indi vien sì possente, Che a sua voglia governa La salsa onda infinita: Misera la sua vita,

Chi tra mezzo il viaggio Spande l'umide vele Sotto il soffiar crudele; Allor quantunque saggio, Nocchier non faccia invito, Perchè io scioglia dal lito. Ed ei, che or su nell' alto Risplende, e già su mostro Per la felva Nemea, Con picciol suon fremea, Se dentro ombroso chiostro Mosse primiero assalto: Tale il vivace ed alto Valor, che in bocca altrui Par, che si avanzi e cresca Della gente Sforzesca; Umil sorse infra nui, Ouando si volse all' arte Del sanguinoso Marre. Ma pur, siccome tuono, Che da nembo discende, Saettator veloce, Tosto acerbo e feroce Scosse sì l'armi orrende, Che Italia empieo del suono; Francesco, altero dono Di marte a nostra etate, Al fin vestissi i fregj De i Milanesi Regi, E con le forze armate, Fe sua virtute erede Della promessa fede. Alla mortal vaghezza . Stato par sì giocondo, Aver null' altro eguale, Che per scettro reale Spesso il Ciel, spesso il Mondo Si turba, e si disprezza. Ma qual tutta è fierezza Percossa Indica fera

50 Rime del Chiabrera Per riva erma e selvaggia; Tal'è quando si oltraggia Nobil' Anima altera: E per quell' alte imprese Francesco il fe palese Ma se avvien, che si giri Su per l'Infubria vinte. Vinto fia il cantar mio. Dolce Reina Clio Scendi in bell' or succinta Giù dagli Eterei giri; E quella, onde tu spiri. Fonte degli aurei suoni, Fistola eterna appresta; All' onorata tella Tu vivo alloro imponi, E tu gli cingi il crine Di gemme alte, divine.

#### XXIX.

Per Mercantonio Colonna il vecchio difese Verona da' Francesi.

Entre altier fulminava. M Chiuso tenendo il forte perto e 'l tergo, Dentro dorato usbergo, Là dove adice lava, Videro Euterpe, e Clio, coppia canora. Il mio gran Colonnese, Delle cui palme Italia alma s' onora; E le sublimi imprese Fero sonar quanto Ippocrene infiora Il Castalio paese: Or dolce il cor mi tocca Febo a rinnovellar sua gloria antica; E perchè dolce io dica, Di mel m'empie la bocca. Deh chi mi dà la lira, Sulle cui corde è buon poeta arciero? Tacersi è rio pensiero,

Se il Cielo a dir ne ispira. Qual per le piagge Mauritane ardenti Il gran Re delle fere, Se mira incontra le selve pungenti, Scuote le giubbe altere, Ed empie di terror spumoso i denti Le cacciatrici schiere: Tal nel più fier periglio Tremaro il gran Roman l'armi di Francia, O s'ei vibrò la lancia, O se rivolse il ciglio. Ma io tra il vulgo di rossor non porto, Le guancie mai cosparse, Se corto canto, o citareggio corto ; Taccia il vulgo; bella arte E' per breve sentier condursi in porto. O progenie di Marte, Dell' ali tue men sorte Aquila poggia, ancorchè d'Ida al monte Rapi la bella fronte Per la stellante Corte ..

#### XXX.

A Don Ferdinando Gonzaga Prior di Barletta

Mantua, che lieta di bei laghi in feno siedi Reina delle Ninfe Ocnee, Che gloria datti in su Castalia dee Mia bella Clio, per onorarti appieno?

Per l'alta Manto peregrina egregia,
Onde sorgesti, il nome tuo risplende;
Te del Mincio seren l'onda disende,
Cerere t'ama, e Tioneo ti pregia.

Oltra ogni paragon cara e gradita
Al biondo Re dell'immortal Permesso;
Ma come agli onor tuoi puossi gir presso;
Non si varca per uom strada infinita.

Ed io son lasso, ma nel petto interno
Sentomi oggi spirar breve parola

Che

Rime del Chiabrera Che vie più la tua fama alto sen vola Per-gli Eroi, che tuo scettro hanno in governo. O fe la forza dell' odioso obblio Tra nembi rei non avvolgesse il nome Di tanti in te prima regnantij; oh come ? Fora ricco di Duci il cantar mio? Mantua, non parlo a voto; onda, che pura Versa Ippocreue, i pregi umani indora, E l'empio tempo, che crudel divora, I nomi illustri finalmente oscura. Ma scudi, brandi, e travagliar di Marte Non inasprino note al cantar nostro, Cantiamo i Grandi nel fulgor dell' ostro, Dono del Ciel, che 'l Vatican comparte. Qual lampo di virtuti eccelse ed alme Entro, i mortali orror non gli fe chiari? Con viva fe nel tempestar de' mari Sempre zelanti pescator dell' alme. Roma, che serbi in re la rimembranza Di quei felici trapassati giorni, Che per lo stesso sangue anco ritorni La medesma stagion, prendi speranza. Veggo, come dall' Indo apparir fuole, Dal Mincio un' Alba, che in più salda etate Sarà per entro il Ciel della bontate A tua chiarezza, e tuo conforto un Sole. Ned io vaneggio, orma imprimeva appena L' Erculeo piè su la Tebana riva, Che dell' Infante meraviglie udiva Dal buon Tirefia la gioconda Alcmena. Nè si tenne Chiron, quando in Tessaglia Ardea d' Achille il pargoletto ingegno, Ma predisse a Peleo l'alto disdegno,

Che Troja afflisse con mortal battaglia.

#### XXXI.

Per Enrico Dandolo Duce di Venezia.

Ofto, che di valor s'erge sublime Anima fortunata, Che di vil plebe non saetta il segno, Del bel Parnaso in sull' aere cime N' alzan voce beata Le vaghe Dee, ch' anno ivi eterno il regno E fuo canoro legno D'auree corde felice Move destra per lei Febo lucente Della Morte, e del Tempo espugnatrice Arida Invidia; che da lunge il sente, Gonfia il cor di venen, geme dolente. Ma tra' mortali invidiosi e tei, Cigno di Dirce amico, Soavi modi lufingando spira: Dunque; benchè sonar plettri Febei, Già fe il Dandolo Enrico, E come non mortal Pindo l'ammira, Tu la Tebana lira Alto contempra all' arco; Di, che di Tifi ei pria s'apri con l'arre, Indi col ferro, al gran Bisanzio il varco, E scosse per l'Egeo l'isole sparte Su' campi di Nereo turbo di Marte. E pur quando canuto i legni ascese, Ŝpargeva Invidia voce: Giason di giel per Ocean si vasto? Ma nulla il cor l'invida voce intese, Ma membrava feroce Nestore a Troja, e sotto Tebe Adrasto, Allor ch' alto contrasto Fu dell'altrui rapina, E guerreggiando il violato impero, Armò l'etate al tramontar vicina;

Se ben aspro voler ruppe il sentiero,

Quasi onda di torrente, al bel pensiero.

Rime del Chiabrera Dolce mirarh alma corona in fronte: Ma pur ciascan mortale Adori il Ciel per la beata sorte; Cui d' Edippo non son cui non son conte Di sua stirpe reale Tragiche voci? Istoria empia di morte. Già del fratel men force Lunge errò Polinice, E per la Grecia regnator baudito. Offerse al guardo uman vista infeliee: Al fin girò, d'Argo fecondo al lito Spinto da ria fortuna, il piè romito. Ivi impetra real Vergine sposa, E di puguar configlio Tenne col Re fovra l'ingiurie estreme. Ed ei ratto inchinò la fronte annosa; Che mal scerne periglio Pensier mortale, ove all' Imperio ha spemen Così feroci insieme Scorfero Argo, e Micene, E dell' Etolia fulminosi i cori. E tutte siammeggiar l'aure serene. Feano sul duro acciar le gemme e gli ori, E sparsi in ostro gli Eritrei splendori. Ei chiufo d'elmo in faricolo usbergo, Lieto nel cor vedea Sotto i ferrati piè tremarsi il prato; E nevoso la chioma, e curvo il tergo. Gli occhi stanchi chiudea De' bronzi intorti al formidabil fiato: Ben tra le schiere armato, Ben minacciar le mura Poteva Adrasto a Polinice infide: Ma fu dall' alto con mirabil cura / La patrií il Ciel nella battaglia vide, In duro tempo, difensor d'Alcide. Ouinci le fauci immense apre la terra, E i sommi Duci ingliotte:

Quinci il Ciel fulmina orrendo

Là dove anco ei più fier fulmina in guerra.

Ei già sparte, ei già rotte Le moli immense, ei già salìa vincendo: Quand' ecco stral tremendo Dalla destra alta eterna Gli ossi, i nervi, le membra arde e dissolve: E come d'Ission la rota inferna L'acceso busto per lo Ciel travolve, Spettacolo funesto! in fumo, in polve. O man, già per lungo ulo a trovar presta Gli acuti modi e gravi, Suono da Febo agli altrui pregi eletto, Perchè sull' ore dolci atra e sunesta Tra le corde foavi Hai lungamente di toccar dile:to? E tu per or nel petto Frena, o lingua vagante, Le note, i versi intorno a Tebe audaci, Che là ne chiama il fier Leon, volante, Ov'ei spiega, ruggendo, unghie vivaci, Bel vincitor sopra gl'Imperi Traci. Ned ei sì forte in ver l'Aurora affalto, Nè di Nettun su :i regni Mosse di sangue maculato e tinto; Ma ciò, ch' in terra feo, ciò, che nell' alto, Mal capiranno i segni, Onde un sol canto di mia cetra e cinto; Ben posso dir succinto, Cha s' or tra l' armi ardisce Adria, e se in guerra ogni suo lauro è certo, Se d'ingegni, e di leggi aurea fiorifce, Se calle trova a somma gloria aperto,. Solo d'Enrico glorioso è merto.

> Al orus ויכל שו הית ו · shom ci. d milliq ol

XXXII.

# XXXII. Per Alfonso-I D'ESTE.

Se barbarico ardire
Per ampio spazio di valor sublime
Tenta le palme prime,
Nè d'Ostro asperge, tanto osando, il volto,
O che senz' altro dire,
Terrò sdegnoso ogni parola a freno,
Od al prosondo seno
Sol riso in bocca mi verrà disciolto.
Che sia, se Anteo sepolto
Sulla riva materna
Chiedesse agli alti Dei
I primi lauri della gloria eterna?
Cert'io mi tacerei;
O s'io dicessi, pur, per l'aria chiara,
La cetra mia sol soneria Ferrara.
Nobile alta guerriera,

Nobile alta guerriera,
Che d'eterno valor ferrata il petto,
Hai d'anelar diletto
Là 've fudor d'alta virtù rifplenda,
Par di Pallade altera,
Quando a pugnar fulle volubil rote
L'Egida innalza, e fcote
L'asta tremenda, sanguinosa, orrenda;
Solo il tuo nome intenda
Barbara terra, e poi
Per lo gran campo sprone
Dietro a tua chiara stirpe i corrier suoi,
Che suoi pregi e corone
Scherno saran di neghittoso piede,
Se già soverchio ardir non ha mercede.

A gloriose mete
Entro Olimpo d'onor corse Accarino,
Almo di te Quirino.
Corse Alsorisio, Bonisacio corse;
Giudice al gran Narsete
Valerio mosse in paragon non letto;
Ma su piuma di vento

Ra

Farte Prima. Rapida donna i Cavalier precorse; Mosse lor dietro, e sorse Mosse più nobil penna Il primo Alfonso invitto, Quando l'udi tanto tonar Ravenna, E nel crudel conflitto Dal magnanimo cor sciolse parola, Ch'oggi sì dolce per l'Italia vola. Melpoinene canora, Vesti belle ale agli omeri di neve: E giù per l'aria leve Batti veloce a i Ravegnani liti; Ivi la riva infiora, Ed ergi ivi d'allor cerchio frondoso, Che in trapassar pensoso Del grand'Estense il peregrin l'additi. Ma quai cerchi fioriti, O quai frondosi allori, Pregio saran non poco Per coronar ne i più feroci ardori La destra alta di foco, Che star costrinse mansueti a segno Valorosi guerrieri entro il suo regno? Saggio il Re, che 'n fra i vivi Il bel sentier della virtute imprime; Via più se dalle cime Chiama di Pindo ad eternarsi i cigni-Re degli Esperii rivi Armò d' ambe quest' ancore sua nave Il tuo fignor nel grave Egeo mortal fra gli Aquilon maligni, Altrove atti e sanguigni Mandò tuoi corsi; altrove

I patrii campi asperse Di tronche membra, e di rie morti nove s

In pace, orribil' erse Macchine al Ciel d'inespugnabil mura Dedalo altier fe la Città sicura

A' suoi tesor non parco, Con faldissimo pie corse la via, Chiabrera P. I.

Rime del Chiabrera Di real cortesia Onorando l'altissimo Poeta; Ed ei le corde e l'arco Tratto così, come trattar suol spesso Il biondo Apollo istesso: Che nobil Musa al guiderdon vien lieta: Allor stiè l'aria cheta, E girò cheta l'onda, E nulla unqua rispose Giocosa vocé, che spelonca asconda E sulle piagge erbose Stetter le fere, e per udir vicini Dagli alti monti si calaro i pini. Però ch' ei fea d' intorno Udir, siccome l'animosa lancia Fu di Ruggiero in Francia Colonna spesso all' Africano ardire: E quando il lume adorno In fronte femminil d'occhi guerrieri Accese i suoi pensieri Di fortunato, e di fatal desire: E quando incendio d'ire In stretto loco il cinse La 've sotto Acheronte La corona de' Tartari sospinse; E quando il ferro in fronte Alto tre volte all'orgoglioso immerse s E tutto Algier di tetro orror cosperse: Così d'alto ei commise All' auree corde della cetra aurata L'alma stirpe beata, Stirpe eletta dal Cielo, al Ciel diletta; E con mirabil guile, Pur d'atto eccelsa dimostrolla appieno, Non qual fiume terreno, Che sgorga rivo, indi maggior s'affretta, Or tu, di cui saetta

Guarda, Dio, guarda da'rei casi infesti,

Guar-

Su da i monti celesti La destra onnipotente, Guarda l'inclita gente; È tua pietate eternamente estenda Il sangue, onde l'Esperia aurea risplenda.

# XXXIII.

A CARLO EMMANUELE Duca di Savoja; che cessò di guerreggiare contro il Monferrato.

SE per addietro in coraggiosa impresa La tua destra real d'asta lucente Vista non fosse armarsi; Oggi cessar dalla mortal contesa, Ove prendi a sfidar nobile gente, Forse potria biasmarsi; Quasi in sul cominciarsi il pentimentò Pur di fievole cor fosse argomento. Ma se ruo nome fra guerrier, non senza Invidia, vola, e ad ognor s'ammira, Un tal sospetto è vano; E' cerco, ch' infra l' Alpi, e su Dorenzà Altri della tua spada ancor sospira; E di Piemonte il piano Di tuo vero valor tanto ragiona, Che ti riserba Marte aurea corona: Ma se tuo cor magnanimo non prezza; Salvo udir trombe, dispiegar stendardi; E squadronar falange; Prendi teco a mirar l'alta vaghezza Del Macedone fier, che i piè gagliardi Seppe fermar sul Gange; Ei per almo fiorir d'altere glorie In ampia region cercò vittorie. Per qual cagion la bella lancia arresti? Ah che Calliope; ah che Talia non sanno Di Monferrato il nome; Nè sul basso terren, ch' oggi calpesti, Corre d'alloro un ramoscel potranno Per ornarti le chiome : Carlo.

Rime del Chiabrera Carlo, ove vai, senza le Muse aniate? Il taciuto valor quasi è viltate. Rivolgi il guardo all' Africane rive : Gente vedrai, che la tua destra chiama All'ultimo foccorfo. Nè men ti chiaman le riviere Argive ; Vuoi tu co' Cristian, cercando sama, Affaticarti in corso? Lingua non l'osi dir; io certo nol credo i Anzi vuoi tu giostrar col buon Goffredo. Oh se da tua bontà suo scampo impetra. Sicchè Sionne innalzi il collo oppresso Da' barbarici scempi, Qual non ti sacreran musica cetta Le bellissime Ninfe di Permesso. Oltra gli umani esempi? E trionfando oltra il mortal costume Qual non ti si darà palma d'Idume? Ammorza dunque infra i Cristian gli sdegni, E lor sia scorta tua gentil possanza A sì giusto desiro Per Dio racquista d'Israele i Regni, La bell'opra non è senza speranza; Altri già la forniro: Non da cor pigro a seguitar tua destra Nelle Scole di Marte alta maestra: Mille argomenti al tuo gentil pensiero Dir si potrian, ma sia bastante il detto: Gli altri fian vilipesi; In sua Corte Real non son straniero; Ho fermati miei passi al tuo cospetto, E tue parole intesi; Le brame del tuo cor non son secrete;

Tu non dell' or, ma della Fama hai sete.

# XXXIV.

Per Carlo DI SAVOJA Duca di Nemorfo, Guerreggiò con somma lode.

Ual se per vie selvagge Scende mai sull'April nuovo torrente, Col primo affalto depredar possente Le seminate piagge, Mentre da lunge rimbombando ei freme, Al Ciel rivolto l'arator ne geme.

Indi in valle profonda

Chiama con ferro eserciti campestri, E seco tragge macchine filvestri Contra l'orribil onda, E d'immenso terren compone un morso, Che all'inimico fier travolga il corso.

Ma come a se d'avante

Argini sente l'implacabil fiume, Così doppia il furor, doppia le spume Indomito sonante. E degli scherni altrui preso disdegno,

Abbatte impetuofo ogni ritegno,

Allor qual va d'intorno

Trionfator delle campagne oppresse, Qual porta i solchi, e la bramata messe In full' orribil corno! Qual fa tremar per le remote selve

Pastori, e greggi, e Cacciatori, e belve!

Tal poco dianzi scorse

Francia nell' ire un Giovinetto invitto, Quando fra l'armi del gran sangue afflitto Vendicator sen corse,

E fessi Duce alla sacrata guerra, Sparsi i lacci tirannici per terra:

Dunque mie nuove rime

Al bel nome di lui si faran' ale; Talchè dove a gran pena Aquila sale, Ei poggerà sublime;

E

Or s3

Or s'anima d'onor prende diletto, Mio canto ascolti, e lo si chiuda in petto. Vassene augel veloce

Sol che gli tocchi arcier l'estreme penne; Ma se dal predator piaga sostenne

Leon pugna feroce,

E vibra l'unghie a vendicar suo scempio; Quinci trasse il buon Carlo incli o esempio. Così già sulminando

In su l'Alpe atterrò plebe guerriera; Così spense real milizia altera Sull'Ocean Normando, Quando tonò tutto di sangue asperso

Contra i tuoni metallici converso. Oh giù dal Ciel discenda

Angel di Dio, che al suo cammin sia Duce E dal coro Febeo sulgida luce Tra le mie man s'accenda, Ond'io vaglia a sgombrar la nebbia impura, Che sì nel Mondo i chiari nomi oscura.

# XXXV.

Per FERDINANDO 1. Gran Duca di Toscana.

SU Pindo eccelfo delle Muse albergo,
Non già di gemme e d'oro,
Ma di lodi ha raccolto ampio tesoro
Febo, che immortal arco appende al tergo;
E quando io posi su quei gioglii il piede,
Dell'alte Chiavi egli onorò mia Fede.
Dunque oggi lieto, e più che mai giojoso,
Con larga man ne spando
A forte celebrar, gran Ferdinando,
Tuo nome, grande in adoprar pietoso,
E grande in sostener d'Astrea beata
L'alme bilancie con la men scettrata.
Lume, a cui molti non drizzaro il viso,
E fur samosi in terra;

Rena

Parte Prima. Bene i gorghi di Senna, orribil guerra, Fe torbidi gonfiar di sangue anciso. E tonar seppe in più crudel battaglia Cesare armato, e funestar Tessaglia. Ma che Roma affliggesse un duolo indegno, Empio occupollo oblio; L'altro, che di più Mondi ebbe desio, Fe servo all'altrui voglie il patrio regno, Cupido di mirar fiaccate e baffe L'altere corna al foggiogato Arasse. Sì folta usa addensarsi, ed orrid' ombra Intorno al guardo umano, Che nost o studio in contrastarla è vano, Se celeste favor non la disgombra; Ed egli empie di luce il real ciglio, E fa nuov' Argo del gran Cosmo il figlio, Quinci pace immortal cinta d'oliva, E Cerere granosa, E Bacco, e di Vertunno aurea la Sposa Ei ferma d'Arno in sulla nobil riva, Onde i crin di bei fior le grazie sparte, E la bella Acidalia unqua non parce. Poscia nel grembo all' Oceano atroce Varca boschi spalmati, Carchi di Duci, che su' petti armati Fanno in oro vibrar purpurea Cr ce, Ver cui mirando gli Otromani Arcieri, Colmano di spavento, occhi, e pensieri. O Febo, o Sagittario almo di Delo, Forniscimi di piume; Ma di veloci oltre l'uman costame, Ma di possenti a sollevarmi al Cielo; Non mai di precipizi orror mi prese, Servendo a'veri onor d' Eroe cortese. Qual'è dal negro Eusino al mar d'Atlante

Inespugnabil mole.

O qual ne i gorgi, onde risorge il Sole, Tiranno forte a non cangiar sembiante, S'ei mira a volo su i Nettunii regni Gir minacciosi di Toscana i legni?

Oh come risuonar forti catene
Sentesi ognora! oh come
E ripercoter petti, e stracciar chiome,
E con pianti inondar scogli, ed arene,
E chiamando Maoma, ululi e gridi
Scotere il Cielo, e di Livorno i lidi!
Ma tutto intento a' sacrosanti Altari
Il vincitor sospira.
Chi pugnando quaggiù palme desira,
Il Rege eterno ad adorare impari.
A' cenni suoi non è contrasto; ei tuona
Sull' rubellante, egli il Fedel corona.

#### XXXVI.

Per Bartolomeo Dall' Alviano. Generale de' Veneziani, su a ricuperare Terra serma, vinse nel Friuli i Tedeschi.

Erto avverrà che di Nettun fremente L'unica Sposa le sals'onde avvive. Là dove alta Reina Siede in perpetuo stato, E l'alma fronte rassereni a' canti, Che ha di Parnaso il Livian guerriero. Però ch' ei solo al mansueto impero, All'auree leggi della nobil gente, 'Or de' fiumi sonanti. Sulle gelate rive Ed or dell' Alpi in fra le selve armate. Valse a cessar barbarica ruina. Sempre là dove il Cielo aspro destina, Sen vola in cieca notre uman pensiero Ma s' era nostro il satto; Lungo l' Adda corrente. Italia mia, che sospirosa or vive, Fatta era Flegra de' più rei Giganti. Vivace amor troppo trascorri avanti; Non sai, che a largo dir pena è vicina? Seguali dunque, o Dive, Per l'immortal sentiero,

E B

E l'atra stige, il Cavalier possente Fugga full' ali al corridor stellato. Dolce bramar, che su nel Cielo aurato Non forga al nostro giorno Alba di pianti; Nè ch' Espero dolente Caschi in onda marina; Ma quando assale empio Orione e fiero; Tist è nocchier, s'avvien, che in porto arrive, Chi dunque meta, o Livian, prescrive Nel Ciel di Marte al tuo gran nome alato, Se tu raccogli altero Dalle sventure i vanti; Nè più che al verno antica rupe alpina, A forte avversa il tuo valor consente? Te dentro il sangue, te nell'armi ardente, Quasi orribile tuon, fama descrive, Te l'alta Senna inchina, Te il Parto faretrato, Te dell'Istro nevoso ancor tremanti I gorghi, e i gorgi del fuperbo Ibero.

#### XXXVII.

## Al Signor FRANCESCO DI CASTRO,

Poiche l'ingegno uman feroce e duro, Tutto rivolto agli altrui danni, e scorni, Converse in terra de' Saturnii giorni Il bell'or fiammeggiante in ferro oscuro: Turbato nembi il Ciel sereno, e forse Schiera di febbri a nostro scampo infesta, Nè pur sotto Orion cruda tempesta I larghi campi di Nettun trascorse, Navi affondando; ma di fiamma inferna Nuova Etna vomitò Chimera ardente; E crescendo fra piaghe aspro serpente, Ingombtò di terror gli antri di Lerna. Taccio di Creta ne' Dedalei chiostri Il Minotauro, o miserabil Mondo, Se a pro di lui non si spingeano al fondo Per forti destre i formidabil mostri. Ben

Rime del Chiahrera Ben all'anime eccelse inni festosi Sacrò la gente, e loro sculse acciari, E ben a gran ragion gli astri più chiari Ornò col pregio degli Eroi famosi. Che se virtù de'suoi fedeli i petri Forte eccitando a sommi rischi espone, Giusto è, che non in darno auree corone, Di bella gloria a lor conforto aspetti. Dolcissimo ad udir: nè tempro in vano La cara cetra, ed oggi teco il di o; Che benchè io parli del buon tempo antico, Da re, Francesco, io non men vo lontano. Tu de'nobili Regni, onde si bea Napoli altera, già reggesti il freno, Ed a ben farla fortunata appieno, In saldo seggio vi fermasti Astrea. Sotto l'inclito Scettro umil fortuna Timor non ebbe di superbo orgoglio; Nè Cerere sofferse in fier cordogllo Rimirar di sue spiche alma digiuna. Or caro al grande, ne cui regni il giorno Agli occhi s'apre de' mortali, e chiude, Fermo sul Tebro, di tua gran virtude I rai lucenți fai volare intorno. Che i Mori affaglia, o che il Monarca Ibero. Guerra destini all'implacabil Trace, Non ti si cela, e sull'amabil pace In rua fe si depone il suo pensiero. Quinci racconti i defideri regi Al Vaticano, e ad ognor t'affanni, Acciochè il nostro acciar di torbidi anni Dell'oro antico si riduca a i pregi. Chi tenta ciò speri d'Alcide il vanto, Veggiar, sudar nelle sublimi imprese, Chiuder il varco alle temute offese,

Son le prove di Lerna, e d'Erimanto.

### XXXVIII.

Al Signor RICCARDO RICCARDI. Quando s'alzò la Statua di bronzo al Gran Duca Ferdinando.

E Coo su base, che d'ingegno altero Ornò Scultore, a Prasitel sembiante: Di fulgido metal, quasi spirante. Frena il gran Ferdinando alto destriero, Se quì rivolge, trapassando il guardo Stranier, che prove memorabil pregi Ei fia d'imprese, e di pensieri egregi Verace istoria a rinnovar non tardo. Astrea ben culta, ed all'amabil Pace Cerere aggiunta, e di pietate esempj, Di trionfanti insegne ornati i Tempi, Ed ingombro d'orror l'orribil Trace: Ciò rimirando nell'immagin, parmi Del Signor nostro ad ora ad or narrarsi Per nobil turbe; onde è ragione alzarsi Ad alme eccelse e susi bronzi e marmi, Ma se d'irato Ciel turbine oscuro Gli aurei campi risonando scuore, Se d'altri nembi orrido tuon percuote, Quale a tanti furor bronzo è ficuro? Dunque in Parnaso alla più forte incude Stancando il braccio riversiam sudori, E facciasi opra d'immortali onori, O buon Riccardo, ad immortal virtude, Vaghezza ardita non mai sempre è rea; Affretta il piè sa per l'Aonie rive, E fa sonar fra le Castalie Dive Sovra del nostro Re cetra Dircea. Quando egli afflisse i più remoti Eoi, Tu la temprasti a rischiarar suo vanto; Non ti stancar; che non ignobil canto E sol conforto de veraci Eroi. E' non indarno; i più sublimi affanni Cascano in cieca notte al fin sommersi, Se chiara lampa di Meoni versi

Non rasserena il solto orror degli anni.

## XXXIX.

Loda le Dame Genovesi.

D'A' Campi Elisi, ove di gaudio intero E'per gli spirti pii la gioja eterna, Amor, che a suo voler tutto governa, Mandami al Mondo, e son chiamato Omero. Vuol che di pregi, e d'alte glorie adorno Il vostro nome al C'el porti cantando, Se ne' begli occhi voltri, onde egli ha bando , Gli consentite far qualche soggiorno. Donne, se amor da voi tal grazia impetra, Io per vostre bellezze armo la lira: La lira mia, che anco l'invidia ammira, Che sprezza il tempo, e la mortal faretra Udice voi, di che ammirabil canto Elena suoni la Meonia-tromba? Or quel suon, che di lei tanto rimbomba, Fia qual mutola voce al vostro vanto. Perchè salendo all' Eliconie cime Là dove Febo il bel Parnaso onora, Inebbriato il sen d'acqua sonora, Con voci nuove avanzerò le prime. Ouivi inchinar le Genovesi arene Vedrassi al Mondo ogni superba riva: Men alto se n'andrà la Terra Argiva, Men alto se n'andranno Argo, e Micene. Indarno fia per la futura etate, Che altra memoria sfavillar presumi, Voi nel Cielo d'Amor fra gli altrui lumi Sarete il solo Sol della Beltate.

## XL.

Per Carlo DI Lorena Duca d'Umena Guerreggiò per li Cattolici contra il Re di Navarra.

Musa, se cor gentil prego commove, All'aurea cetra tua sposa i miei carmi, Nè paventar l'orribil suon dell'armi. Che per alta pietà Carlo le move

Ma discendi veloce,

E fra i campi di Francia alza la voce.

Quando in più ria stagion Gorgone indegna

Contaminava il puro Ciel Francese,

Il Re languiva alle sacrate imprese,

Crudo Navarra dispiegava insegna

Dal Vatican divisa,

Sol se contrasto il gran sangue di Guisa,

Allor godea l'abbominata Reggia, In che trionfa ognor l'Anglica Aletto, Italia mia, colma di doglia il petto, Piangea di Pier la mansueta greggia

Miseramente ancisa,

Sol fe contrasta il gran sangue di Guisa,

E se d'eretiche armi empiè le mani Immensa moltitudine guerriera, Trasse anco al mar victoriosa Lera L'audaci membra, e gl'impeti Germani; E Spose, e Genetri i

Bramaro in van le ceneri infelici.

Quai non venian dell'onorata guerra
Al gran Trionfator grazie dovute?
Ma fomma incomparabile virtute
Del merto suo non ha mercede in terra;
E trabocca sovente

Sorto perfido inganno alma innocente.

Or dell'opra durissima, funesta

Negli Annali del Ciel duri memoria; Tu contra gli empj all'inclita vittoria; Carlo, novello Gedeon t'appresta Fulminator dell'asta,

Che gli abissi implacabile contrasta.

Tu certo il corso tuo prendesti appenna

Ver la Regina della nobil Senna,
Che cosparsa di giel tremò Ghienna,
E d'alto orror s' impallidì Turena,
E fra il duol, che l'afflisse

Batteo la guancia il gran nemico, e disse:

Mal per l'altero Scettro, ond'io geloso

D' una

Rime del Chiabrera
D' una invitta virtù sei strazio acerbo;
Questo Leone indomito superbo
Schernì l'assalto, ch' io gli mossi ascoso,
Ecco che oribil ira
Per entro il sangue a gran vendetta il tira.
Sol per onta di me s'ordì l'inganno,
Che di mia gente ogni memoria oscura;
Non mai, non mai le Parigine mura
Non mai contenti gli occhi miei vedranno,
Nutla riman di speme,
Gito è lo Scettro, e la salute insieme.

## XLI.

# Per lo medesimo.

Poichè le membra de'Giganti immense. Nella Titania guerra Arle e fumanti a terra Giacquer trofeo delle saette accense, Appollo Arcier fulla Castalie cime Cinto d'allor se pe volò sublime; E con la cetra, onde ne'sensi interni Tanti sparge diletti, In modi alti ed eletti Disse il valor de i fulmini paterni, Indi alle Muse, che danzando fisse In lui renean le belle luci, ei disse: lo per queste di Pindo aure serene Canto di Giove i tuoni; Voi sì temprate i suoni, Ch' illustriate d'onor l'armi terrene. E ne'rischi di Marte aspri e crudeli Non senza voi cor valoroso aneli. Al così dir Parnaso alto risuona: Ma dal suo dire accese Sull'onorate imprese Furo a cantar le Ninfe d' Elicona; Nè mai di Pindo in cima apparver mute Grande nel Mondo a celebrar virtute, Ora

Parte Frima. Or, bella Euterpe, infra le man soavi Stanca mulica lira, E te cantando ammira, Carlo, spron de' Nipoti, onor degli Avi, Per l'empia gente alto terror non manco, Che alpe nevosa al peregrin già stanco. Alma, da' chiusi porti esce giocondo, Ma per ampio Oceano Nocchier stanca la mano, Battendo il seno di Nettun prosondo, O trema in rimirar sotto l'antenne Rapide troppo le tessute penne. Anima eccoci intorno un mar che freme; Mar che nasconde i liti, Sì di pregi infiniti Ricco fen va de' Loraringhi il seme; Or dove accorti volgeremo, il legno? Ratto varchiam di Palestina al Regno. Colà Goffredo, il sì ad ognor cantato Sterminator degli empi, Trasse il maggior de i Tempi Da troppo vile obbrobrioso stato, E ruppe i crudi ceppi, in che languiva L'alta Regina d'Israel cattiva. Ma lassi noi, ch'or di Sion le mura, E le sacrate selve Fransi tana di belve, E la gran Tomba è di rei Cani usura, E fian nostre di lei speranze vote, Se pur non le n'adempie il Gran Nipote Che d'arme cinto adamantine ardente Intra fulgidi lampi,

the d'arme cinto adamantine ardente
Intra fulgidi lampi,
Corre di Francia i campi,
Quafi orribile turbine fremente,
Sembrando in fra il dolor dei propri danni
Cometa forta a minacciar tiranni.

#### XLII.

Per lo medesimo.

PAma per monti trasvelando, e mari Il bel volto d'Italia rasserena; Carlo fra tanti orror, Sol di Lorena, Riede su Senna a conservar gli Altari, E la nobil vita a i rischi oppone Per nobili Corone.

Dunque è tanto furor ne'regii cori, Che Francia armata alle battaglie scenda, Perchè suo dritto al Vatican si renda, E dentro a'Tempj suoi Cristo s'adori? Alt tralignati Principi, e rubelli De i Carli, e dei Martelli.

Or'è ciò seguitar l'orme degli Avi, Abbominar le Croci? ardere i Voti? Trafigger l'Ostie sacre, e i Sacerdoti? Del Cielo a Pietro invidiar le Chiavi, E sottratte da lui porle in balia

Di perfida erefia?

Tempo, tempo verrà, non fia che'l Fato Per le vostre minacce il corso allenti, Che nel di scelto a giudicar le genti, Ei pur giudicherà vostro peccato. A che mugghiar? Questo nell'alto è fermo; Nullo averete schermo.

Allor percossi dagl' incendi eterni, Lunge sospinti dall' aurate stelle, Discernerete in voi, come Babelle S' oppose in darno a' fulmini superni, Or via con l'arme trapassate avanti,

Violenti Giganti.

Ma noi su Pindo raggiriamo i passi A più soave ricercar sentiero, Per li gioghi supremi omai Ferrero Dell' Aonia soresta i piè son lassi, Oh chi m'adduce a' vaghi piani erbosi, Sì ch' ivi io mi risposi?

XLIII,

## XLIII.

Nella Creazione del Serenissimo ALESSANDRO GIU-STINIANO Duce della Repubblica di Genova.

Cetro, che d'alme gemme aureo lampeggia Vibrar con nobil mano, E dettar leggi da superna reggia, E' segno estremo al desiderio umano; Ma non si biasma in vano Talor l'altrui sentiero, Quantunque in terra a sommo onor pervegna, Cotanto uman pensiero S'accieca, e lume di ragion disdegna,

Quando è bramoso di reale insegna.

Chi è che dentro ingiuriosi assalti Sangue versar non goda: Purchè suo staro e che suo nome esaltia O chi paventa abbominevol froda? Ma se ammirabil loda Di senno e di bontate Giammai la patria così forțe accese, Che d'alta dignitate Sia co' fuoi voți al Cittadin cortese,

Chi più sublime e con più gloria ascese Or tu giugnendo fra' civili affanni

A fingolar corona, Lieto rivolgi e consolato gli anni, Poiche pregio simil non t'abbandona. Odi, che il Ciel risuona, E che di gaudio impresso Ciascun s'affretta a venerar tua sede: Ed io lungo il Permesso, Sacro alle Muse, obbligherò mia sede. Che altri non pose a te vicin suo piede.

Sento fremendo errare austri possenti; Musa, stringi le sarțe, L'antenne abbassa, all'impeto de'venti Prova è di senno veleggiar con arte; Voci immense cosparte

Per

Rime del Chiabrera Per eccelfa virtute Svegliar son use per invidia il morso; Ma dalle labbra mute Il morrale valor non ha foccorfo; Dunque per altra via prendiamo il corso. Anzi che in riva al Tebro esser secondo Fra i colli alti e famoli, Esser bramava il vincitor del Mondo Primo fra' gioghi Alpini aspri e nevosi; O dolci, o venturofi Se alla tua sorte attendi Con esso me, Giustinian, tuoi giorni; Fra' boschi ermi non splendi, Regni d'orrori e d'ombre: i tuoi foggiorni Veggo tra' seggi a meraviglia adorni. Ove fon più bell' Albe in Ciel fereno Od Esperi più chiari? Ove di Flora, e di Vertunno, o meno Ove fon di Pomona i Numi avari? Sul dorso ampio de' mari Ouì ti conduce a volo Cerere da lontan prore infinite; E dall'avverso polo Per onde, appena infra gli antichi udite, Ouì ti sparge tesor nuova Anfitrite. Ma della nobil gente il pregio eterno A dir m'invoglia il core. Altri del Vatican fiede al governo, D'offro chiaro via men che di valore: Altri fupremo onore Già di Nettun ne i campi Ebbe, di più degn' Argo alto Nocchiero Altri fra nembi e lampi Scoffe d'iniqui rubbellante Impero, Vibrando i tuoni del gran Giove Ibero. Dove corro io? di sì veraci lodi Per lo Ciel così puro, Ben potrei sulle piume in vari modi Per lunga via dedaleggiar securo; Ma fren severo e duro,

Che

Che di bell'inno ai canti
Picciolo spazio trasvolar consente,
Fa ch'io non posso avanti,
È torno a te, che di virtude ardente
Sei tanto Imperio a governar possente.
Teco fra noi la peregrina Astrea
Oggi abitar destina,
Sì la bilancia, onde ciascun si bea,
Nella tua mano in nulla parte inchina,
Ma quando aura divina
Fra cotante rempeste
Colà securi ne rimena in porto,
E da lune celeste
In così solta notte abbiam consorto;
Da lui per grazia il tuo cammin sia scorto.

## XLIV.

Per Francesco Medici Guerriero insigne?

Re di Castalia Ninfe,

Belle per oro d'increspate chiome, Che dagli almi Cantori Grazie quaggiù sete chiamate a nome, De' vostri Aonii siori Datemi tre ghirlande; Perchè non muova a rallegrare in darno Tre miei diletti Regni. Austria, Lorena, ed Arno. Ben di non pochi Eroi Hanno giusta cagione, onde pregiarsi, Ma la virtù che scorge, Con più giocondo cuor suole ammirarsi: Però se il Mondo scorge Inclito Sol di Marte Spuntando rischiarar nostri Orizzonti, Dee Messaggiero Apollo Farne i bei raggi conti. Germe di Cosmo, il tempo Batte le piume, e per impresa altera Piè di anima gentile.

Mug-

78 Rime del Chiabrera Muove sull'alba, e non indugia a sera Con esso te non vile; Tu con tal rimembranza Corresti all'armi, e sull'April ben tosto Il reggio petto armasti A bel morir disposto. Tal per etade il brando Non cinge allor, che tu il vibravi intorno E per sanguigna strada Stancavi del destriero i piè di corno; Or vada altera, or vada Tra danze, tra carole L'Italica oziofa gioventute, Ch'esalterassi in Pindo La somma sua virtute. Ma di che strano vento Mal empiendo le vele oggi travio? Rivolgiamo la prora, Ed al nestro cammin torniamo, o Clio. Oual di fue giubbe ancora Leon non ben guernito, Contra fier cacciator most a fierezza, E sprezza i gridi, e l'aste, E le faretre spezza: Tal fresco d'anni in campo, Ova Regie Corone ivano a morte, Il Signor de' miei versi Con destra invitta a guerreggiar fu forte; Sostenne i gridi avversi, E le piaghe ebbe a scherno, Guazzò nel sangue, e calpestò le teste Superbe e rubbellanti Al Correttor celeffe. Sott' elmo d'or con giovanetta guancia,

Ivi che fu vederlo
Sott' elmo d'or con giovanetta guancia,
Già maestro di guerra
Ruotar la spada, ed arrestar la lancia,
E che vederlo in terra
Sul corridore auciso,
Ed ivi i Duci lui guardar ben lieti

Sull

Sull'onde di Scamandro Novel figlio di Teti? Fama sul nobil tergo

A più ratto volar cresci le piume,

Esercitando tromba

Di metallo sonora oltre il costume.

E se cara rimbomba,

Più che tutto altro al Mondo,

Lingua che apprese in Pindo arte Febèa,

Faccia sentir suoi Cigni

La region Diroèa.

La region Dircèa. To d'odoroso cedro

Comporrò cetra, e con gentil lavoro L'ornerò d'aurei fregi, Nè d'altre corde l'armerò, che d'oro; Indi gli affanni egregi, E di Francesco i vanti Insino al Ciel solleverò cantando, E ne godrai ne'Pitti; Mio Re gran Ferdinando.

# XLV.

## Per lo medesimo

O non fra gl'Indi a ricercar tesori; Anzi alle foci di Castalia varco, Onde men riedo carco Di belle palme e di non vili allori. E con man liberal ne mando altere, Ad onta dell'obblio, l'alme guerriere. Or quale accorto predator di carmi Sue nobil prove a celebrar mi chiama? Uno che amabil fama Cerca tra' rischi e tra l'onor dell'armi; E di vera fortezza anela a i pregi, E cresce gloria di Fiorenza a i Regi. Sceso con asta da' gelati monti Real guerriero di regnare indegno; Arso d'aspro disdegno, Usò sprezzare incoronate fronti.

Rime del Chiabrera Ed alla forza ed all'infidie volto-Empieva all'Austria di cordoglio il volto: Qual fuor degli antri suoi tratto a battaglia Ben chiomato Leon per val d'Atlante Con unghie di diamante Contra lo stuol de' Cacciator si scaglia; Tal chiuso in armi d'atro sangue asperse Era l'altier fra le falangi avverse. Ma qual fra lampi e ruoni on la filvestre; Che per distrutto giel corra orgogliosa, Che non campagna erbofa, Ma feco tragga al mar boscaglia alpestre à Contra lui mosse il mio Signore, e scorse Caderlo a terra, onde mai più non forse: Arno, qual prole i figli tuoi fimiglia? Un di Megera al Vaticano infesta Gl' inferni impeti arresta; L'altro spiegando al Ciel Croce vermiglià Spezza le prore del Tiranno Eoo, E folca trionfando il mar Mirtoo. A' chiari merti di sì gran virtute Leggiadra forma le mie man daranno, Allor ch'elle verranno Sulla Tebana delle Muse incude; Oggi si dica a' Regnator mortali, Che gli aurei scettri in loro man son frali: L'oltraggioso Signor, chè a'rei pensieri. Stimò vergogna tener stretto il freno, Che la've corre il Reno; E la 've l' Istro si sognava imperi, Nè conosca confin per sua possanza, Tanto l'inebbriò dolce speranza! Ove è sparito? oh da notarsi istoria; Vibra l'acciar, vassene altero in faccia; Urta, sfida, minaccia, Disperde squadre, è sul gridar vittoria, Iddio con ira appena il guarda in viso, Che fulminato egli trabocca anciso Principi scelti a ben guidar le genti Quaggiu, siccome ognua, voi sete vermi;

În van cercate Contra i celesti colpi onnipotenti; Udite, o Grandi, non in darno io parlo; Solo vincesi Dio con adorarlo.

## XLVI.

Al Padre D. ANGELO GRILLO.

ONd'è l'inclito suon, che sì repente Soavemente lusingando spira? Che 'I verno acqueta l'irà: Nè strider per lo Ciel Borea si sente? Ma snll' Alpi deserte in nuovo stile Aprile s'apre d'ogni fior gentile. Cangia forse col lito alma Sirena L'onda ripiena dell'orror Marino? O Cigno peregrino Vien di Caistro sulla nostra arena? E-per la neve del bel collo esprime Le rime dolci, e l'armonia sublime. Anzi pur mosso dall'Olimpo etetno Angel supremó citarista scendi, E sulla lira tendi Arco che gli anni suol pigliarsi a scherno; E largo spandi per le labbra fuori Tesori cari più che gemme ed ori. Nobile pregio alla paterna sponda, Per te feconda d'ammirabil canto: Certo non picciol vanto Or per tua cetra le virtù feconda: E quinci avranno Cavalieri, e Regi I fregi degni a' lor fudori egregi.

# XLVII.

A D. MARIANO VALGUARNERA, Che è da poetare di nobili Soggetti.

IL Sole, o Valguarnera, Al giorno mio vien meno, Ed omai fosca il seno

Rime del Chiabrero Veggio apparir la sera; E pure il piè non restà, E l'imprese cammino Ancor non abbandona, Ma va per la foresta, Ove scorga divino Il ruscel d'Elicona. Ben sento il vulgo ogni ora Di biasmi armar sua voce; Ma poco giova, o noce, S' ei spregia o s' egli onora : E se mia vita è vile, Mentre si specchia e terge In sì bell'acque e chiare;

Forse sarà gentile Nocchier che fi sommerge Gemme involando al Mare ?

80

To fovra il facro monte Almen godo ripolo, E rimiro giojolo Le belle Dive in fronte; E da'lor canti intendo Configli alti ed egregi Da farne i cor felici; Ed indi l'arte apprendo Da celebrar gran Regia E non vulgari amici .

Ed onde arei potere D'illustrar tuo valore, Or che fiamma d'amore Mi sforza a non tacere? Certo con la lor mano Ora ti porgo un vaso Di bell' nettare Argivo, Che olrra lo stile umano, Dopo l' odioso occaso: Ti manterrà ben vivo.

Ma folle or che dico io? Ed a che darti io vegno? Non ragionevol segno

To posi a quadrel mio: Per tal guila serene Le nove Muse e liete Ti scorgono al Permesso: E ti spande Ippocrene A consolar tua sete Il grande Apollo istesso. Tu colà dentro bei Licor di tal possanza, Che tua virtù s'avanza Oltra i golfi Letei; E fe la voce sciogli, Immantinente il foco Del torbido Austro è cheto, E fai che ognor germogli Clizia, Giacinto, e Croco Sulle piaggie d'Oreto. Veggo in tua man la cetra, Che se canti, saetta; Per ogni alma diletta Amabil grazie impetra: Ma non la fare ancella D'occhio gentil che i cori Ora lufinga or fiede: Chi tra spade e quadrella Marca col sangue allori, Sia de' tuoi versi erede. Al Ciel facrati altari Tratti da fochi accesi, Patrii muri difesi Della tua Clio sian cari: Tra le glorie diffuse Degli altrui rischi alteri Nobil cantor sfavilla; Ed il mel delle Muse Sul nome dei guerrieri Mirabile distilla. Prova ne fece il Grande, Che di Milone al figlio Tra l'armi ognor vermiglio

Chiabrera P. I.

E

Rime del Chiabrera
Tante intrecciò ghirlande,
E quei che a narrar prese
Sull' adorata tomba
Il Cristian troseo;
O forse il Ciel cortese
Di non sievole tromba
All' asta d' Amadeo.

## XLVIII.

S'implora l'ajuto delle Muse nell'insermità deb

Deh dimmi: Febo è fgombrator de' mali?
Conosce egli d'ogni erba ogni valore,
E ne può ristorar gli egri mortali?
Se pur froda non è, che ei sia possente
Ogni morbo quetar che ci martira
In questi giorni, che ripone in mente?
Sovra che pensa? O dove gli occhi gira?

Langue il pregio fovran di nostra erate; E consorto di Febo in van s'aspetta, Or che sarassi? ah di disdegno armate Cerchiamo rime, e procacciam vendetta.

Perda gli strali, e degli amati allori Vegga secare la corona in fronte; Sia ludibrio d'Admeto infra Pastori, E gli rinnovi duol nuovo Fetonte.

O Clio, s'ami cessar, che altri dispieghi Istoria del Re vostro, ond'ei si scorni, Fa che lui preghi sì, che per tuoi preghi Al buon Virginio sanità ritorni.

Al buon Virginio sanità ritorni Allora udransi celebrare i pregi

Dell' Angue ucciso, incomparabil vanto, E su cetere d'or Maestri egregi In val di Tebro sollevarne il canto.

Tra tanto ghirlandato in lunga veste Gloria ben singolar di Lilibeo, Sciorrà Balducci mio voce celeste Qual già la sciosse in Mitilene Alceo.

XLIX.

## XLIX.

Alla Sig. D. FLAVIA ORSINA Duchessa di Bracciano

Erto ben fo, che ti lusinga il core, Nobile Donna, il canto, Che va gridando il vanto, E l'onorato ardir del tuo Signore: Ma dir del suo valore, Che spronato dagli Avi in alto ascende : Sol puossi del gran Pindo in sulle cime; E gir per via sublime La stagion sì cocente oggi contende. Or che lodarsi? Or che da me si deve Cantar per tuo diletto? L'avorio del tuo petto Dir può mia cetra, e la tua man di neve, Ma sue lodi riceve Con gran rossore il tuo gentile ingegno; Onde oggi teco io parlerò de' venti, Che de' loavi accenti Da lor mercè sperar forse fia degno. Che contra Amore ogni contrasto è poco Spello afferinar si suole; E sì fatte parole; Chi ben conosce il ver, non ha per gioco; Che non potrà suo foco? O quale incontra Amor petto offinato Troverà tempra alle sue fiamme salda, Se i venti anco riscalda, E fra lo stuol de' venti il più gelato? Già dell' Argivo Ilisso in sulla riva, Inclita verginettà Premea co' piè l'erbetta, Che per virtù d'April tutta fioriva; Ostro gentil copriva Le belle membra, e tra'lavori egregi Ei spargea per lo Cielo aure Sabee, E di gemme Eritree

Soyra il lucido lembo erano i fregi.

Vivo

84 Rime del Chiabvera Vivo piropo le fiammeggia in feno, Ammirabil monile, Agli orecchi gentile S'attenea lampo di zaffir sereno: Candido vel ripieno D'alta ricchezza, onde ogni sguardo è vinto Sulla gonna di porpora risplende, E l'aria intorno accende Cinto d'opre d'amor tutto dipinto. Così lieta spargea tra sete ed ori Chiome d'oro lucenti, E scopria de' bei denti Fra' rubin delle labra almi candori, E tra' vivi splendori, Tra' vaghi rai, sotto begli archi e neri Occhi volgea per man d'Amore access: Occhi dolci e cortesi, Occhi duri ed acerbi, occhi guerrieri, Or mentre ella movea sul prato erboso, Ecco dal Tracio albergo Alato i piedi e'l tergo Per quell' aria venir Borea nevolo; Ei giù dal sen sdegnoso Era pronto a sossiar spirto crudele . E le selve atterrar sull'alte sponde, E ne' regni dell' onde Rompere in un momento ancora e vele. Ma quell' alta bellezza appena ei scorse, E riguardolla appena Che per ogni sua vena Alto incendio d' Amor subito corse. Nè lungo tempo in forse Tenesti nuovo amante il tuo pensiero. Anzi pien di desir, pien di vaghezza La bramata bellezza Fosti a rapire, indi a fuggir leggiero.

Felice appien, che dell' amato aspetto

Che di vergine tal godesti il letto:

Empiesti i desir tuoi; Via più felice poi,

Deh

Deh se dolce diletto Per sì care memorie al cor ti riede, Questa cetera mia, che le rinnova, Gli spirti tuoi commova Sì, che io vaglia impetrar qualche mercede. Mira ficcome il Sol n'avventa strali Fiammeggianti infocati, Mira, che arsi infiammati Omai posa non trovano i Mortali: Deh vesti, o Borea, l'ali, E l'aure chiama, e va volando intorno; E di là sgombra il non usato ardore, Ove del mio Signore La carissima Donna or sa soggiorno. Fa, perchè al guardo suo dolcezza cresca, Ne' prati i fior più vivi, E ne' fonti, e ne' rivi, Ov' ella suol mirar, l' onde rinfresca; O che dal mar se n'esca, O che dall' alto Ciel raddoppi il lume,

L.

O che s' inchini il dì, tempra l'arsura,

Lusinga i sonni suoi con le tue piume.

E per la notte oscura

Al Signor CRISTOFORO BRONZINO. Che fornisca il Ritratto della Signora Francesca Caccini.

MEntre di più color per te nascea
Il viso desiato,
Sempre ti vidi a lato
Con le sorelle sue star Pasitea:
Nè mai tratto pennel, nè mai su tinta
Sulle tele distesa,
Che non sosse contesa
La verace sembianza, e la dipinta;
Io tenea di stupor le labbra mute,
Veggendo in uom mortal tanta virtute,
F 3

85: -Rime del Chiabrera Oh, dicea poi fra me, s'unqua è fornita, Immagine felice; E pure or mi si dice, Che di fornirla è la tua manipentita. Forse il vigor del tuo sublime ingegno. Sprezza volgare gloria; E l'antica memoria Del buon Pigmalion ti muove a sdegno; Nè puoi soffrir, che al tuo valor si neghi, Quel che già di colui si diede a i preghi. Bronzin per adescar l'uman pensiero, Cantan l'Aonie Dive; E se parla e se scrive, In gran parte Parnaso è menzognero; Ma se vuoi dar credenza a ciascun detto, Che su Pindo s'ascolta, Non far ch'oggi sia tolta Alle mie voci, anzi le ferba in petto E fa che sian tua scola i sensi loro, Che configlio d'amico è bel tesoro, Ippolito di Teseo altera prole Fu stella di beltate, Ma pur di castitate. Agli occhi della Grecia apparve un Sole Fedra fiera madrigna a quei bei rai Colfe tanto di foco Che in prima a poco a poco. Perdea la vita, e si struggeva in guai: Poi disciogliendo alla vergogna il freno Mostrò le fiamme che ascondeva in seno, Formò suoi preghi, e d'amoroso mele Ben cosparse gli accenti: Varco asperse a i lamenti, Trasse lunghi sospir, fece querele; Ma quale a rempestar d'onda marina Mantiensi alpestre scoglio; O qual sprezzar l'orgoglio Suol d' Aquilon pianta robusta alpina, Tale Ippolito il cor saldo mantenne, E l'amante nemica alfin divenne.

Fem-

Parce Prima.

Femmina disprezzata avvampa d' ira,

D' ira che altrui funesta.

Men reo per la foresta

Rugge Leon che i sigli orbo sospira.

Adunque Fedra, ove il gioir dispera,

Prende atroce consiglio;

D' incesto accusa il siglio

Appresso il padre, inesorabil, siera;

Ed ei credendo, an miserabil sorte!

E lo bestemmia, e lo condanna a morte.

Reene contristò pena infinita

Mene contristò pena infinita

Per gli atti acerbi e crudi;

Ma raffinò suoi studi

Tanto Esculapio, che tornollo in vita,

E sen pentì. Giove sì mal sosserse

Quel gran sapere umano,

Che con armata mano

Nel prosondo del Tartato il sommerse,

E chiaro dimostrò, che mortal gente,

Non stando a' segni suoi, fassi dolente,

## LI.

Quando nacque a Cosmo Secondo il primo Maschio.

SE pargoletto in sull' aprir le ciglia

Ne' luminosi campi della vita

A gran speranza i cor mortali invita,
Quando da chiaro sangue origin piglia,
Qual d'alta meraviglia

Nel petto di ciascun non potrà speme
Un'de' Medici nato, e d' Austria insieme?
Forse ad ognor con titoli immortali

Eterna Fama, che in lodar non mente
Non vegghia in registrar l'inclita gente,
E ne i terrestri e ne i celesti annali?

Sforzo di nobil ali

Verserebbe volando ampi sudori

Per lor gran campo de' lor veri onori.

F 4

88 Rime del Chiabrera Su dunque Cróchi, ed odorati Acanti Spargi, del famoso Arno alma Reina, E le man giungi, e le ginocchia inchina Dipinta di letizia i tuoi sembianti; Alza musici canti, E fa da' fochi in lucid' oro accensi Sacre nubi volar di puri incensi. Dà lunga lode al Regnator superno, Ch' erse a selice colmo i tuoi desiri, E prega lui, che con pietà raggiri Su' tuoi gaudj presenti il guardo eterno k Piuma, che gioco e scherno Fassi 21 sossio de' venti, è nostro bene, Se la destra di Dio nol ci mantiene. Ma voi, Muse di Pindo, omai temprate Alla culla real cetra d'elettro, E sulle corde d'or con aureo plettro Il sonno lusinghier dolce invitate; Muova-le piante alate, E su' begli occhi dell' infante ei versi Succhi di Lete, ma d'ambrofia alpersi: Così racqueti i vagi lumi, e poi . Che splenda chiaro a sue pupille il giorno Stateli, Muse, e vezzeggiarlo intorno, Con rimembrar de' favolos Eroi, L'onor degli Avi fuoi, Onde a vera virrà forte s'accenda, Rimembrerete allor, quand' ei l'intenda. M1, Dive, a me cui sing lar dilerto Cantando. Italia a ra'legrare invoglia, Chi fia che alteramente oggi discioglia La lingua, e gonfi di furore il petto? Euterpe, un suono aspetto, Che dolce tragga or di se stesso suori. Inebbriando per l'orecchia i cuori. Vaneggio forse, che per l'aria a volo Sembrano i versi miei batter le piume? Or dell' Italia desiato lume,

Che a lei nelle rempeste esser dei Polo:

Lume, onde angolcia e duolo,

Ed

Ed ogni indegua avversità s'asconda, E ne i popoli suoi virrù s'infonda, Mira più sempre gli Ottomani Arcieri, O fopra il tergo a corridor frenati, O sulle prore a i legni più spalmati Del mar Cristiano isbigottir gl' Imperi ; Mira mille aspri e sieri Mostri, di rabbia rigonfiati il seno, Incontro al Vatican sparger veneno. Secolo sì perverso a tua virtude Pregio è per dar d'inestimabil vanto; D'orrore alto Nemea, d'alto Erimanto, D'alto ingombrossi la Lernea palude: Belve indomite e crude, Mostri unqua non veduti Ellade vide Produrre il Ciel per innalzarne Alcide.

### LII.

Per lo Principe D. LORENZO MEDICI, che torna, va contra Indamoro per la Reina Lucinda.

HE gonfiar trombe, che spronar destrieri, Che rimbombo di gridi Del mio bell' Arno a i lidi Fra terfi acciar va follevando i cori? Già non cosparge Marte odi guerrieri Infra nobili petti: Nè turbano gli aspetti, Giocondi a rimirare ire e furori; Nè Pace volge a queste piagge il rergo Ove ha coila Giustizia antico albergo. Ma pure onde le piume, ed onde i fregi De' militari arnesi ? E di strani paesi Perchè fra gemme fiammeggiar le spade à Non è senza configlio opra de' Regi; Cerca ad altere lodi Traggersi in varj modi Del buon Lorenzo la leggiadra erade,

Rime del Chiabrera Di cui chiaro tra l'aure odor si spande, Ramo gentil di Ferdinando il grande. Virtu, che in alto ha di vibrar suoi raggi, Per tempo vi s'invia. Chiron, che già nudria Alla Ninfa del mar l'inclito figlio, Fanciullo il fea varcar monti selvaggi Di belve aspro soggiorno; Ed ei, correndo intorno, Cresca gli spirti nel maggior periglio, E sciogliea dalle labbra il bel sorrilo, Talor su i velli di Leone anciso. Spesso il Centauro, che ne' sier sembianti Copria gentile ingegno, Recossi in mano il legno, Dolce a sentir, di belle corde armato; E facea risonar d'amabil canti La nativa caverna, Dando di fama eterna Esca soave al pargoletto amato; E guarniva di piume i pensier suoi Per lo sentier de' celebrati Eroi. In vaga danza di real convito, Bella Vergine sposa Mette le piante in posa, Se l'abbandona armoniosa cetra, E del fier Marte Cavaliero ardito, Vien neghittoso e lento, Se al grave suo tormento. Nulla di Pindo chiara voce impetra; Sì fatta veritate alto riluona: Eccita negli affanni almo Elicona. Che armasse il busto di terribil belva Turba d'orride teste Per le Greche foreste Fu della bella Clio gentil vaghezza; Nè di Nemea per la cantata selva Leone unqua si vide; Ver è, che in terra Alcide. Circondò l'alma d'immortal fortezza;

Per eccelse fatiche ei si fe' chiaro, Le Muse poi per cotal via l'ornaro. E tu s'avvien, che l'asta tua percuota Ne' Libici Tiranni, O con egregi affanni T' inghirlandi per l' Asia altero alloro, Udirai risonar lungo l' Eurota Nobili tuoi trofei, Affalti gigantei, E per aria iterare alto Indamoro, Ed in versi formar mostri e portenti; Stupore immenso alle future genti. L'anima volgi al Cavalier, che nacque Già da dorata pioggia, Mentre per l'aria ei poggia, Alato il piè, nell' Etiopia scerse Vergine rilegata in riva all' acque; Della bella infelice La real genitrice Di pianto ambe le guance avea cosperse; Ed a ragion, che per infamia è forte Uom che asciutto de' suoi mira la morte, Verso lei, che doiente era in catene, Apparecchiando il morso, Precipitava il corfo. Nel seno all' Ocean fera squammosa, Gran spavento dell' onde e dell' arene;

Ma calandosi d' alto Al glorioso affalto

Perleo ratto infiammò l'alma amorosa, E spense il mostro, e la donzella sciolse, E per man d'Imeneo seco la volse.

Le meraviglie del Gorgon non scrivo, Che forse annojar fora; O fol, di cui l'Aurora

Fa full' Arno sperar lungo sereno; Come fra noi nel Cavaliero Argivo Canta il gentil Permesso, Così di te lo stesso

Dopo gran tempo canterà non meno,

Rime del Chiabrera Ne mai Lucinda per l'età futura Più che la chiara Andromeda fia scura

## LIFI.

Al Signor AVERARDO MEDICI. Quando il Principe D. Carlo fu fatto Cardinale,

Nerardo, al cui petto, Come ad albergo suo, virtù ripara, Al cui chiaro intelletto La limpid' acqua di Castalia è cara, Io solingo in Sayona oggi ho ricetto; Colà dove tra' monti, e lungo. l'acque. Non appar opra di superbo ingegno; Non dispregiar perciò, che già quì nacque Tal, ch'ebbe scettro del celeste regno, E tal, che preso Abila, e Calpe a sdegno, All' ardimento umano Ruppe il divieto estremo, Soggiogator fupremo. Dell' immenso Oceano. E quinci ei fe' palele. Che la virtù di nobil alma altera Non mai dell' alte imprese 'A suo favor l'eccelso fin dispera; Or qui tra selve, che le faci accese. Del più fervido Sol prendono a scherno Lunge dal vulgo vil faccio soggiorno; E di fiato gentil Zefiro eterno Sento fra' rami trasvolare intorno, E fento, quando in Ciel riforge il giorno E quando in Mar s'asconde, D'augelli aerei canti, E di rivi sonanti Amabilissime onde. Scendo talor dal monte, E calco presso il Mar piani sentieri. Il variare è fonte E de' trastulli e degli uman piaceri. A chi del mare le letizie conte.

Non fonno infra mortali? ed al suo vanto.
Qual non cede quaggiù vanto tetreno?
Del buon Parnaso ne sa certi il canto.
Che Venere del Mar sorse nel seno;
Qual dunque a cor gentil può venir meno,
De i diletti maggiori
Là dove a nascer ebbe,
E dove al mondo crebbe
La madre degli Amori?

Cari giocondi liti,
Schermo dell' altrui duol, feampo alle pene,
Scherzi e giochi infiniti
Ognora io provo in fulle vostre arene.
Mille con ami al pesce inganni orditi,
Fresc' aurea di Zassiri entro alle vele,
Bella calma al notare allettatrice;
Qua l'arso Pescatore alza querele,
Là ride dell'ardor la Pescatrice;
E chi tesse le reti, e chi predice
Non temute procelle;
Altri canuto i crini
Canta mostri marini,

E tempestose Stelle. Tra così lieti scogli

Intanto al dolce mormorar de' venti
Da me sgombro i cordogli,
Onde vanno quaggiù carchi i viventi;
Oh se le voci, che si care sciogli
Di Flora in grembo, tua gentil magione,
Mai sosser quì, caro Averardo, udite,
Oh di quanta armonia Glauco, e Tritone,
E colmerebbe il cor l'ampia Ansitrice;
Ma non son dal buon Carlo unqua partite
Tue vestigia amorose;
Carlo, cui dà giocondo
Arno dal ricco sondo
Ghirlande gloriose.
Roma anco gli porge

E Roma anco gli porge Non d'industria mortale ostri volgari, Ma di sua man lo scorge Almo a regnar fra' facrofanti Altari.
A ragion del Giordano oggi riforge
La speme: or sua sembianza erga rischiari.
Giudea si vilipesa e si dimessa:
A ragion l'onte ad obbliare impari
Del giogo vil Gerusalemme oppressa.
Può dar Lorena alla Provincia istessa.
Altra volta salute,
E de' Medici alteri
A gli Ottomani Arcieri
Nota è l'alta virtute.

## LIV.

A Monsig. Maffeo Barbarino Cardinale

L gran Coro Febeo cetra diletta Arresta i fonti, E su nei monti L'orride belve a ripofarsi alletta; E sprezzando di Steropi, e di Bronti, Le maggior prove Serena Giove Onando involto di nembi aspro saetta, E foggiogare alle sue corde lice La morte, insuperabil falciatrice. Fu ch e di questa armato, oh meraviglia! Tra scorle il lito De rio Cocito, Ove mai Sol non forse all' altrui ciglia, E su suo dir sì caramente udito Ne' foschi chiostri, Che i crudi mostri, Dell' atroce Plutone empia famiglia, Cessaro i gridi, e si fermaro intenti, Mentre facea volar sì fatti accenti: Benchè, Signor de' tenebrosi regni, Fama dispieghi, Che gli altrui preghi Giammai quaggiù tua maestà non degni, Non temo, che pietate oggi si neghi

A miei gran pianti, Che per gli amanti

D'ogni usata ragion passansi i segni, E se siamma infinita arse mai petto,

E' questo che oggi piange al tuo cospetto. Ma se a cor, che bellezza alta innamora,

Non ben si crede, Presta almen sede

Ad Euridice, che con voi dimora, Dirti saprà di che cordoglio erede

lo sia rimaso;

Deh l'empio occaso,

Che innanzi tempo s'affrettò, ristora, E di lei priva alquanto, il suo soggiorno, Che tosto entrambo a te sarem ritorno.

Sponendo per tal via gli arsi desiri

Del core interno, Trasse l'Inferno,

Ad apprender pietà de' suoi martiri. Ma per l'antica cetra, ove discerno,

Che amor ti sprona, Questa che suona

In man del mio Signor, che non ammiri ?. Oggi non punto a disprezzar men forte Soavemente ogni poter di morte.

Febo ad altri non mai sì chiara aperse

L' Aonia foce, Nè mortal voce

Di sì giocondo mel Mercurio asperse; Contro l'invidia ria, spieghi veloce

Ogni fua penna La dove Senna

A gran virtù grande corona offerse, E poscia in Vaticano a mirar prenda Fra tanti sampi di che lume ei splenda.

Sull' Italico Ren veggio fua gloria

Segno agli Arcieri, Che d'inni alteri

Arman contro l'obblio l'altrui memoria; Ed ivi schiso de' crudeli imperi

Cost

Rime det Chiabrera Così corregge, Che ottien sua legge D'ogni perverso cor dolce vittoria: Servo di Pietro, in questa dura etate Buon Pescator nel mar della pietate. Piume ho sul rergo, e posto al Sole alzarmi D' ogni gran nome, Nè temer, come Icaro già, nel Mar precipitarmi; Ma s' altri di candor tinto le chiome, Giunto a vecchiezza, Cresce vaghezza Di far parole, e non por meta ai carmi, Ed io delle mie labbra amo il riposo. Diffuso favellar sempre è nojoso.

### LV.

Per Cosmo Medici Gran Duca di Toscana allora insermo.

Uesta, che'l buon Vulcano Coppia temprommi alle fornaci accele, Qual fia la man cortese, Che me la colmi di gran vino Ispano? O dell' alma virtute, Onde rinfranca i cor Tosca Verdea, Chi me la colmerà? perchè oggi io bea Alla cara falure Di Cosmo nostro Re? Ma s'ei col piè leggiero Scorgerà danze all' amorose sere, O se fugaci fere Atterrerà su corridor destriero, Io fra' suoni e fra' canti Di bel Trebbiam, che altrui la lingua allaccia, O di manna, che stilla aurea Vernaccia, O di nettar di Chianti Votar ne vo' ben tre. Quando di grembo a Teti Sorge a' mortali un desiato giorno,

Vale

Volgere il piede intorno
Con le liete Baccanti alcun non vieti;
Quando fia, quando? quando
Ch'esca quel Sole, ed apparisca al fine?
Io vo' gir di Corimbi ornato il crine
Tonando e ritonando
Buon Bacco Evoè.

Buon Bacco Evoe.

S' oltra ogni uman costume
Valse virtù di sconosciuta fronde
Sì, che nel sen dell' onde
Glauco si trassormasse in nuovo Nume;
Non sia su queste rive
Erba possente a ricrear le membra
Di lui che sul terren Dio ne rassembra,
Se giustizia prescrive,
O dispensa mercè?

Non cessi in bella prova

Anima saggia, ad onorarsi avvezza;
Ma, se altri gloria sprezza,
Covi le piume, ed a ben sar non mova.
Certo il novel Chirone
Fregi di stelle in Ciel non spera in darno
E di cetre Febee lungo il bell' Arno
Avrà nobil Corone,
Premio della sua Fe.

Ma tu dal monte ombroso,
Ove con dolce suon misuri i passi,
Perch'ei le ciglia abbassi,
Ritrova, o Clio, di Passtea lo sposo;
E dalle porte eburne,
Onde governa a suo voler le chiavi,
De' sogni tranquillissimi soavi
Le turbe taciturne
Tragga con esso se.

E quinci ei rappresenti
Giocondo mormorio d'aure volanti
Augel che dolce canti,
E per fiorita riva acque correnti,
Cervi ratti e leggieri
Via dileguar con le ramose fronti,

Rime del Chiabrera E su quell' orme Cacciator ben pronti, E rapidi levrieri Non perdonare al piè. Voi, se nell' alto chiostro Febo sferza di rai l'accese rote, Mule, con nuove note Rinnovate diletto al Signor nostro; Ma nón battaglie ed armi Cantate, o sangue sparso in sull' arene: A far nel petto altrui l'alme serene, Apollo a' vostri carmi D'amor materia diè. Dite l'alte querele, Che sopra Etna spargea l'arso Gigante, Quando dolente amante Chiamò l'amata Galatea crudele: Ben con lunghi sospiri Ei facea risonar piagge e caverne, Ma della Ninfa l'alterezze eterne A' suoi tanti martiri Piegar mai non potè... Tra belle ciglia e chiare Anima, egli dicea, non mai tranquilla, Dimmi Cariddi, e Scilla Non fono affai per dare infamia al mare? Perchè piena d'orgoglio Fulmina tua beltà sempre sdegnosa? Pur dello scempio altrui, pur se bramosa Sei dell' altrui cordoglio, Rivolgi gli occhi in me. O che nel mar fi bagni, O che dall' Ocean Febo riforga, Altro non è ch' ei scorga Fuor ch'immensi tormenti a me compagni: Sempre nel sen raccolgo Geloso ghiaccio, onde il mio cor vien manco, Moro in mesto silenzio, e se dal fianco. Unqua lo spirto sciolgo,

Sempre rimbomba, ohime, Deh come in te s'estinfe

Ogni

99

Parte Prima.

Ogni pietà del mio mattire estremo?

Più dicea Polifemo,

Ma non poteo, cotanta pena il vinse:

Come poscia spietato

Il pure sangue del Rival dissus,

Chiudete in petto; e nol ridite, o Muse;

Altrui grave peccato

Da raccontar non è.

# LVI.

A Monsignor Ascanto Colonna, e Vicere d'Aragona.

O Chiaro, o vile, o per grand' or felice, O lagrimoso in povertate oscura, A' bei raggi del Sol tutti ne fura L'empia man della morte falciatrice. Sollo quaggiù l'inevitabil messe Virtù volando imperiofa scherne; E questo avvien, perchè le Muse eterne Negar non sanno alla virtù se stesse. Nè creder unqua, o de' Latini alteri Allo ornamento in sulle rive al Tebro, E chiaro in oftro fulle rive all' Ebro, Alto conforto de' possenti Iberi, Non creder unqua, che l'amabil Clio, Su lira armoniosa arco percota, O dal mulico sen sparga una nota, Se alto merto onorar non ha desio. Ben Cigno lufinghier, perchè s' asperga Ricca viltà di mercenario vanto, Gorgogliando talor si sforza al canto, Ma non greggia sì vil Parnafo alberga Agli Avi tuoi, che di sudor la fronte Almo cospersi l'alma Italia ornaro, Lor concento immortal tutte sacraro L'inclite Dee dell' Eliconio fonte. Duinci torbido obblio nube non spira, Che pur ofi appressargli; Alpe, Pirene,

TOO Rime del Chiabrera Il Tago, e l'Istro, l'Africane arene, Eufrate, Gange i sì gran nomi ammira. Ma gl'Italici cor del sangue egregio, Qual di supremo onor, vantansi appieno; Or tu che volgi nel tuo nobil seno De' tuoi pensando al celebrato pregio? Pensi, che a' raggi dell' altrui splendore Non degna rischiararsi altero ingegno; Però rivolto della gloria al segno, Sferza ti fai del singolar valore. Certo, se contra ingiuriosi ed empi Eri scelto a vibrar ferro lucente, Svegliar poteanti, ed agitar la mente Con lungo grido i Colonness esempi, Ma quando Pace, incomparabil Dea La mansueta man t'armò d'uliva, Perchè fermassi, mentre al Ciel sen giva, Schifa del Mondo rio, la bella Astrea. Prendi a mirar, come dell' or l'etate Prospero addusse a' Milanesi, e come Napoli di Pompeo corona il nome, Per cui trasse non meno auree giornate. Nè dal saldo pensier ti si scompagne, Che disgombrando nembi atri e funesti Il tuo gran genitor, grazie celesti Piovet facea sopra l' Etnee campagne. A buon nipote è il gran valor degli avi Stimolo acuto; or te medesmo avanza; Adempi d'Aragon l'alta speranza Col tesor di virtute ond'hai le chiavi, Fin quì la bella Clio per tua memoria Sopra cetera umil vuol ch'io ragioni; Ma da quest'ora innanzi/alteri suoni Servi farà della tua nobil gloria.

#### LVII.

A. D. CESARE D'ESTE, che di buon grado renda lo Stato di Ferrara a S. Chiefa.

TUtti gli uman desiri Par che alletti il fulgor della ricchezza E gli aurei seggi e la reale altezza Non è chi non ammiri. Certo dar vita e morte, Abbassar gli alti e sollevare i bassi, E porre legge altrui, par che trapassi Grado d'umana sorte: Negar non fo, ma non per tanto è vero Che dee veder suo fin ciascuno Impero. E quinci in cose frali Spirito di cor quaggiù ben configliato Non fonda sua speranza, essendo ei nato Per l'alme, ed immortali; Or qual voce d'inferno Sospinge a travagliar la tua virtute, Per un regno caduco, il qual t'esclude Dal posseder l'eterno? E ponti in guerra, ove il primiero acquisto Fia ribellarti al seggio alto di Cristo? Dunque udire e mirare

Dunque udire e mirare

Per te potrassi spaventosi esempi,
Tacer le squille, e ne i sacrati Tempi
Non ornasi un' Altare?
Fian muti i Sacerdoti,
Nè di begl' inni ascolterassi il suono?
E non avran cui dimandar perdono
I popoli divoti?
E per un tuo diletto a' tuoi sedeli
Con sorte chiave sian serrati i Cieli?
Non è petto Cristiano

Che tra' guerrier veraci altier non vada, Se vibrò l'asta, o s'impugnò la spada A pro del Vaticano; E sol pregiossi in guerra

Rime del Chiahrera Il buon Rinaldo tuo quando fe rossa; Ad onta del terribil Barbarossa, Tutta l'Insubra Terra; Movi dunque a calcar quell' orme istesse à Da sì grand' avo a vostra gloria impresse » Dirai: la 've comandi Porre altrui di tua man viltà rassembra; Ouesto dire è vulgar, ma ti rimembra; Come adopraro i Grandi. Poiche innalzò trofeo, E colse palme in sull' ossil terreno, Della vinta provincia al Rege Armeno Fu liberal Pompeo. Se i reami donò già fatti sui. Perchè oggi tu non renderai l'altruit Nè, se ciò fia, la gente Intorno ti vedrà povera vesta Anzi pur ti riman corona in testa Di gran tesor lucente; E se ti fidi a Marte, Perdendo perder puoi quanto possiedi; E poi vincendo tu medesimo vedi. Che sol vinci una parte, Or fia di tuo saper sì fatto il frutto? La metà porre in paragon del tutto? Se troppo ardire io piglio, Non sia lingua mortal, che mi condanni. Certo son, che Matilde in questi assanni Tal ti daria configlio: Oh se a ben rimirarla, Se a ben udirla tu l'avessi avanti! Ma che? dalle provincie alme e stellanti

Ella così ti parla; E sai che de' Celesti ogni parola

Lo scettro, onde ti privi, Acciò l'anima tua non si sconforti, A Dio lo dona; egli è Signor de' morti à Ed è Signor de'vivi. Servendo a lui, qual manco

Bene ubbidita i nostri cor consola.

Un

Parte Prima . Unqua ti pnò venir grado d'onore? Forse l'incontrastabil suo valore, Solo per te fia stanco? Parli la plebe a suo volere, e pensi: Non con la plebe hanno da gir gli Estens.

# LVIII.

A D. VINCENZO GONZAGA Duca di Manicova.

Ome l'ampiezza delle regie mura, Come vidi gli alberghi alteri e vaghi, Come il corso gentil de' chiari laghi, Ond'è la regia tua lieta e sicura; Così colmai di meraviglia il seno; Indi l'anima volse i pensier suci A contemplar, che sì pregiati Eroi Aperfer qui le ciglia al Ciel sereno. Francesco il grande, ond' è famoso il Taro, Il non minor, per cui Milan fu vinto, E tanti Cavalier, che in sangue tinto Di Marte il calle a grande onor calcaro: Nè punto lento alla memoria corse L'antico Cigno, volator sublime, Che non di Pindo a suo voler le cime Ma le cime del Ciel corse e ricorse. Oh se in quest' aure, ove con nobil vanni. Volò da prima, oggi facesse il nido, Oh come in alto l'ammirabil grido Farebbe gir de' tuoi reali affanni! i, che nudrito infra l'Aonie Dive, Più sacro ottenne infra mortali il canto Che fe men chiara, inestimabil vanto, L'eccelfa voce delle trombe Argive. liungere al colmo de' tuoi pregi alteri Potria col pregio dell' Eterea lira, O Regnator del Mincio, in cui s'ammira L'inclito sangue de' più grand' Imperi. non così; ma qual nocchier, che stanco In varcar fiumi, all' Ocean discende, Non

TO4 Rime del Chiabrera Non pria gli spazi di Nettun comprende, Che sbigottisce, e nel pensar vien manco. Tal se io rivolgo alle tue glorie il core, Del troppo lungo dir tremo e pavento; Non è sempre felice alto ardimento: Misurar se medesmo è gran valore, Gli avi-di sangue ostil molli e vermigli, Le palme, premio di Iudori estremi, E te, che l'orme lor fervido premi Bel specchio in armi a' generosi figli, Non canterò, che temerarie piume Darebbono à quest' onde un nuovo nome, Diran le corde di mia cetra, come Ornar le Muse è tuo gentil costume.

## LIX.

Per Francesco D'este Duca di Modena.

Ebo ful carro adorno, Scorendo il freno d'oro Fatto ha più d'un ritorno Allo stellante Toro: Ed io nessuno onoro. De' ben diletti alla Virtute Eroi. Cor mio, che badi? e quale stato è questo? Seguono il neghittofo i biasmi suoi: Vuoi tu forse corona D'altrove nati fior, che in Elicona? Mira qual gioventute Di Cavalieri egregi Svolti pur con virtute Ornar d'incliti fregi, Noi, che serviamo a' Regi, Tragittando di Lete il golfo oscuro, Spiegar dobbiamo ben velate antenne. Melpomene fedel sia Palinuro, E poi che il vento è fresco, Sarpiamo coll' onor del gran Francesco. Umile di lui speme, Fiero Aquilon disperga.

Ed

Ed Austro seco insieme L' involva e la sommerga. Alta co' Regi alberga Virtute, che del Ciel guarda le porte, E le del vulgo la credenza è frale, I Gemelli Ledei rendanla forte, E l'ammirabil ira, Per cui sparso tra fiamme Ilio sospira. Duale a ragion non viene Onor di vaga illoria A lui, che in Ippocrene Scorge ognor sua memoria? Lume d'ogni altra gloria Al Sol d'Achille disparisce e cede, E sel consessa la Meonia terra, Ove trascorse procelloso il piede, E delle turbe oppresse Fece su'larghi campi orrida messe. Vaga Vergine, orrenda, Sul Xanto allor sen venne: Ivi vibrò tremenda Termodontea bipenne; Ma poco alfin fostenne I rei futor della Tessalic' asta: Che difesa da' suoi, benchè seroci, Cadde con guancia scolorita e guasta, E l'anima sdegnosa Corse di Scige per la strada ombrosa, Irsu non solo infonde Apollo arte di cetra, Ma d'Aganippe all'onde Presagio anco s'impetra. Lo stral di mia faretra Avventerò, che in verità s'accheti, Qual chiaro se ne va per tanti lustri Il Figlio altier della cerulea Teti;

Tal fian le luci immense

Fra' nostri Re del giovinetto Estense

#### LX.

A Cosmo II. Gran Duca di Toscana, Che si conducano acque da far Fontane in Firenze.

SE benchè al nome tuo fama raccenda
Lampi d'onor, tu ne procuri ognora,
Come a' veraci Eroi virtute insegna;
Così, benchè Firenze oggi risplenda
D'alma beltà, chiede ragione ancora,
Che per te via più bella ognor divenga.
Ben so, che'l pellegtin tosto, ch'ei mira
Immense strade, e ricchi alberghi illustri;
E stabil ponti, e per scarpelli industri
Dedalee logge taciturno ammira,
E più, s'ei guarda i Tempj
Alzarsi al Ciel sovra i mortali esempj.
To l'oso dir; nè, se mel detta Amore,

Alzaru al Ciel Isvra i mortan elempi.

Io l'oso dir; nè, se mel detta Amore,
Sia quinci invidia a contrastar possente,
Che contra verità vane son l'armi.
E chi vinto non sia d'alto stupore
Riguardando spirar dipinta gente,
E fare atti di vira, e bronzi e marmi?
O di valore, o di bei vanti egregi
Cosmo già carco in sull'età primiera,
Reggia non è sì di bellezze altera,
Che alla tua Reggia n n consenta i pregi
E se ver si ragiona,

Manca folo una gemma a tua corona.

Ma fe bell'acqua le rrascorre in seno,
Dolce sonando, e di vivace argento
Con fresche sonti la sa mai gioconda,
Ricca sarà d'ogni vaghezza appieno;
Perchè fiorisca in lei sommo ornamento,
Le basta un gorgogliar di limpid'onda:
Ed ella è da vicin; picciol tesoro
A riva può condur nostri desiri,
E tu, che saggio intentamente giri
L'alma a segno d'onor, disprezzi l'oro,

Non lo voglia, ch' impari Un Re servire a' desideri avari. rendi teco a pensar, se sì sublima, Chi può fregiar di singolar bellezza Di palagio reale auguste mura, Che sia di te, che di beltate in cima Fermato avrai d'una Città l'ampiezza? Quaggiù tanto poter certo è ventura: E se in Firenze le Napee gradite Con Pomona gentil fermano il piede, E se Flora regnarvi ognor si vede, Vedransene le Najadi sbandite, Dive vezzole, Dive Dilette a Febo in full' Aonie rive? lon mento, no, voce di Fama antica Lunge dal cieco obblio la gloria ferba; E farne rimembranza anco è difetto. Già sulla piaggia di Parnaso aprica Variata di fior splendeva l'erba, E forgeva d'allor chiuso boschetto; Liere eran l'ombre, e dell'amabil monte Mormorava nel grembo aura felice; Ma che pro? La bellissima pendice Non s'onorava mai d'acqua di fonte: Sì che all' asciutto albergo Eran le Muse per voltare il tergo. d ecco alato il Corridor sen venne, Che'l Greco Cavalier dal dorso scotte Per dar configlio alla superbia umana Ei sul bel colle rassirenò le penne. E con l'unghia famosa il suol percosse, E di nobile umor sgorgò fontana; Ratto d'ivi cantar prese desio Pomposa Euterpe di purpurea vella, E nuove note a misurar fu presta Le sparse chiome inghirlandata Clio, Fermando a i dolci accenti Le non mai ferme piume in ária i venti. quinci delle Muse ogni seguace Corre alle fonti, ed ivi assina i canti,

Ed e

103 Rime del Chiabreva Ed a que mormorii lieto dimora; Che quanto apertamente al Signor piace. Piace non meno a' suoi fedeli. Oh quanti Udransi Cigni per Firenze allora! Fia chi la bella Pace, onde si bea Arno, racconti; e tra' feroci acciari Le reggie palme, ed i facrati altati, E la discesa dall Olimpo Astrea; E tra catene involti Di libia i Duci, ed i Cristian disciolti. Parmi, che quivi per le notti estive Galileo forga, e ci rammenti come Volgano per lo Ciel fiamme novelle: Veggio che l'ampie sfere ei ci descrive, E de' Medici grandi il chiaro nome, Perchè più chiare sian, dona alle stelle; A quel parlar, di meraviglia fegni Faran le genti, e per udir suoi detti Premeransi a vicenda e terghi e petti; Nel popol folto i più leggiadri ingegni, E l'alma Urania i versi Detterà poi di maggior lumi asperfi.

#### LXI.

Per lo giuoco del Pallone ordinato in Firenze del Gran Duca Cosmo Secondo l'anno 1618.

SE il fiero Marte armato
Tremendo vien su formidabil rote,
Delle rie trombe al fiato
Ogni sposa d'orror turba le gote;
Ma sulgida asta scote
La giovinezza de Campioni alteri;
Chi fregia, chi sa chiari
Delle forte corazze i ricchi acciari,
Chi sull'elmo dorato alza cimieri.
Perchè risplenda in petto
Ferita, testimon d'alta virtute,
Però prende diletto

Alma

Parte Prima. Alma gentile infra saette acute; Or Tosca gioventute, Che fa di bella pace a i dì foavi? Gode tazze, e vivande? Condannato configlio, infamia grande Sprezzar prodezza, e traviar dagli avi. Sferza destrier, che in darno Vento sen va, che lor seguir s'ingegni, O nel bel seno d'Arno Remi contorce, e fa volare i legni: Appende angusti segni, E lor nel mezzo con la lancia fere: Per così fatte guise, Lunge dal pianto delle squadre ancise, S'appresta ad acquistar l'arti guerriere. Jon è vil meraviglia Dal diletto crearsi il giovamento; Ouinci ben si consiglia Un cor nell' ozio alle bell' opre intento. Io ben già mi rammento Sul campo Eleo le gioventute. Argiva Far prova di possanza; Ed oggi godo in rimirar sembianza Di quel valor sulla Toscana riva. Trasvolare dell'aria ampio sentiero Cuojo grave ritondo,

pettacolo giocondo l

In cui sossio di vento è prigioniero: Lui precorre leggiero

Il giocator, mentr'ei ne vien dall'alto; E col bracio guernito

D'orrido legno lo percuote ardito, E rimbombando lo respinge in alto.

de il Teatro, e lieti 6' odon gridar per meraviglia i cori, Intanto i forti Atleti Per le trascorse vie versan sudori.

Quali armati furori Virtù d'uomin sì destri e sì possenti Juqua terranno a segno?

Tra-

Rime det Chiabrera Trastullo militar, scherzo ben degno Del faggio Re, che n'arricche le genti. Posciache Ulisse al fine Lasciò le mura d'Illion disperse, Ei per le vie marine Incontrò d'Aquilon tempeste avverse; E male allor fofferse Lo stuol seguace d'arrestarsi in porto Ratto il vulgo s'adira, Se conteso gli vien ciò che desira: Ma die rimedio il Capitano accorto. In ful campo arenolo. Gittò dell'aure avverse utri gonfiati, Indi in vista giojoso Così parlava ai popoli adunati: Non hanno d'Eolo i fiati Per li regni del mar lunga fermezza: Diman liero e sereno Empiera vento a nostre vele il seno. Ed oggi de nocchier l'arte disprezza. Di lor si fatto è l'uso, Ma quel, che in voi nojando or si diletta, Eccolo qui rinchiulo. L'avere in man, fate di lui vendetta. Gente dal Cielo eletta In armi a rischiarar nonra potenza Con corone immortalia Quaggiulo in terra le miserie e i mali Tutta sa soverchiar la softerenza Sì disse; e sù quel piano-La sciocca plebe a'non intest accenti, E con piedi, e con mano Battea le pelli, e fea balzarne i venti; Poscia le sagge menti-Spesero intorno a ciò. l'ingegno e l'arte:

E quinci in ogni loco,

E per ogni stagion su visto il gioco, Che a ragion si può dir Gioco di Marte.

LXIL

Anzi

#### LXII.

Per li GIUOCATORI del Pallone in Fivenze l'Estate dell'anno 1619.

M Elpomene, di fior sparsa le gote; Sull' Argivo terreno Già si fe gioco di volubil rote E per lo campo Eleo forti cursori Già travag'iaro il piede, E corona si diede Allo studio gentil de' lor sudori: Certo a ragion, perchè virtù s' avanza, Ov'ella di mercè prende speranza. Ora full' Arno a Gioventù, che spande Sudore in giuochi egregi, Melpomene quai fregi, Deh dimmi, e quali si daran ghirlande? Io così disti, ed ella indi rispose: Porgi gli orecchi attenti; Io con giocondi accenti Cose dirotti al vulgo vil nascose: Poi sulla cetra d'or la bella Diva Rosate labbra a queste note apriva: Tempo già fu, che per li monti errante, E per le Frigie selve Guereggiator di belve, Un rapido Garzon movea le piante, Ben largo il petto ed allenato il fianco, Bruni gli sguardi e vivi, E per li campi estivi Tinti alquanto gli avorj, ond'era bianco Il nobil volto, ed avea d'or le chiome. Acero per ciascun chiamato a nome Per sua beltà nelle foreste d'Ida Cento Ninfe penaro, Ma d'incendio più chiaro Arse le vene, e si distrusse Elvida: Nè su scarsa di pianti e di lamenti;

Rime del Chiabrera Anzi preghiere offerse: Ma pur tutte disperse Quell' indurato cor lasciolle a i venti: Ond' ella al fin del Cacciator crudele Fece con Berecintia aspre querele: Poichè il soave fin de' miei desiri, In tutto si dispera E con un cuor di fera Perdono suo valor pene e martiri; Veggane almen vendetta, alma Cibelle Se mai per Ati ardesti I tuoi furor sian pressi, Per me fedele infra tue note ancelle: Flagella tu lo smisurato orgoglio, E verrà men acerbo il mio cordoglio. Così diss' ella, e giù dal viso adorno Caldi pianti disciolse, E Cibelle raccolfe L'afflitte voci, e vendicolla. Un giorno-Acero in selva dava caccia ad Orso Terribile e feroce, Ed ecco il piè veloce Piantasi in terra, e gli vien meno il corso: E verdi rami gli si fer le braccia; E rozza scorza gli adombrò la faccia. Or di tal pianta, e che tra voi già nacque D'uom forre e sì robusto Par che fregiar sia giusto I vostri Atleti, e qui sorrise, e tacque Ond'io trascorrerò con le man pronte Per la selvaggia sponda. E della bella fronda, Giovani altier, v'adornerò la fronte; Poiche del tronco stesso anco guernite Il nudo braccio ove a contesa uscite, Cen picciol premio lufingando onora La mortale fatica Clio, che di cetre amica, Sulle piagge Febee fa sua dimora; Ma Cosmo, la cui luce alma rischiara D' It20 - D'Italia i bei sembianti, I cui sulgidi vanti Anco l'invidia a riverire impara, Di cui poggiano al Ciel pensieri e voglie, Largo dell'oro arricchirà le soglie,

## LXIII.

Per CINTIO VENANZIO DA CAGLI Vincitore ne' giuochi del Pallone celebrati in Firenze l'essate dell'anno 1619.

I per soverchia età piedi ho mal pronti Sull'Alpe a sar cammino: Tu muovi, Euterpe, e d'Appenin su' monti Ritrova il vago Urbino, Ed ivi narra, come Un bramofo d'ognor germe di Cagli In bel teatro di gentil travagli S'inghirlandò le chiome; E fè sull' Arno rimaner pentita Ogni possanza a contrastarlo ardita. Altri uscì di Venezia, altero albergo Dell' aurea libertade; Altri per qui venir lasciossi a tergo Milan dall'ampie strade. Ebbe il desire istesso Nobile gioventù d'Osmo, e d'Ancona. E ne mandasti tu, cara Verona, Di Marre, e di Permesso, E con sembiante a rimirar sereno Firenze mia ben gli raccolfe in seno. Gente quadrata, e che nervoso il braccio, I piè quasi ha di piume, E se corre Aquilon, padre del ghiaccio, Sprezzarlo ha per costume: Ma se dall'alto rugge Il Leon di Nemea ne' caldi mesi Va per le piagge aperte, e i lampi accesi Fra selve ella non fugge; E pure

Rime del Chiabrera E pure di valor Cintio la vinse, E dell' Acero illustre il crin si cinse. Deh che fu rimirarlo arso la pelle, E dimagrato il busto. Portar sul campo le vestigia snelle » Indomito, robulto? E nel fervor del giorno Dar legge al volo delle groffe palle E tutto rimbombar l'acreo calle Alle percosse intorno; Qual se Giove talor fulmini avventa. E squarcia i nembi, e i peccator sgomenta. Qual uomo i vezzi di Ciprigna ha cari, Tratti dadi malvagi ; Ma chi diletto ha ne guerrieri affanni Non paventi i disagi. Costui con aspro legno Rivesta il braccio, e di sudor trabocchi, B del popolo folto a cupid occhi Divenga altero fegno. Sè rinforzando negli affalti duri, E minaccia di febbre egli non curi. Cintio, sentir di desiata gloria Ha-paffi gravi e forti; Ma pena di virtu, fiari in memoria, Non è senza consorti; E tu fe'l corpo lasso. Lavar desii, e rinfrescar le vene, Non ricercar quaggith fonti terrene, Figlie d'alpestre sasso; Che a ristorar delle fatiche oneste Altrui versi di Pindo acqua celeste. Deh che promisi? In sul formar gli accenti Onasi cangio sembianti. Che darli alla bilancia delle genti n E'risco a'nuovi canti, Ma fia vano il so petto, In fulla cetra vo' feguir mio stile, Effer cola non può, falvo gentile,

Ove Cosmo ha diletto:

In

IIF

## LXIV.

Per lo Balletto a Cavallo, fatto dal Gran Duca Cosmo nelle sue nonze.

Polichè gli abissi di pregar su lasso Della bella Euridice Il Consorte infelice Ver le Strimonie rive ei volse il passo; Quì sotto l'ombra dell'aereo sasso Ei lagrimò doglioso La beltà, che perduta anco l'incende, E l'inferno accusò, che non apprende Esfer giammai pietoso.

Quando Febo riforge, alto sospira, E quando in grembo all' onde Sue ruote egli nasconde, Pur tra caldi sospir tempra la lira; Temprala sì, che giù dall' Alpe tira Ad ascoltar veloci L'aspre vestigia dell'orribil Orso,

E Pardi, e Tigri variare il dorso, E gran Leon feroci.

Il sì mirabil suono in guardia prese L'armoniosa Clio,

E vinto il crudo obblio, Dall'ingiurie Letee sempre il difese; Ma quando i tanti pregi il Mondo intese,

Ingombro di stupore, Alla fama gentil negò sua fede; L'invidioso ingegno uman non crede

Supremo altrui valore. Ha voto appien di gentilezza un petto,

Se Pindo disonora; Lassir Febo dimora, Ned egli unqua in mentir piglia diletto; Come non crederassi il nobil derto. Onde ad ognor più viva Vola

Rime del Chiabrera Vola la gloria dell' estinto Orseo, Se miracolo pari alto Imeneo Fa d'Arno in sulla riva? Qui tra le pompe delle regie feste, Ove fotto occhi ardenti Le raunate genti Rapina fansi di beltà celeste, Veggio destrier, cui le superbe teste Ornano almi piropi, Cui s'ingemma l'arcion, s'ingemma il freno, Cui sul dosso i tesor non tengon meno Arabi, ed Etiopi. Volgono sotto il ciglio i guardi arditi, E sdegnano ogni posa; Fan con borra spumosa Fieri per l'aria risonar nitriti; Ma non sì tosto han sulla cetra udità I modi, onde s'informa Alle volubil danze umana cura, Che ubbidienti alla gentil misura Essi stampano ogni orma. Ora rapidi van come per l'alto Aguila in fuo cammino; Or sembrano Delfino, Quando per l'onde egli solleva il salto; Or per obbliqua via, quasi in assalto, Pur con lena affannata A'faticoli piè non dan perdono; Nè mai rubella delle corde al suono Suona l'unghia ferrata. Clio, che sparsa di gigli il sen riluci, Succinta in gonna d'oro, E tu, che il nobil coro Per le Castalie vie, Febo, conduci, Se a i destrier degli Adrasti, e de i Polluci Tra vari canti egregi Festi d'Aonj fior vaga ghrlanda, Nembi di rose vostre man mi spanda,

Onde oggi questi io fregi. O forse è meglio sollevare il core

A

A più sublime segno,
E travagliar l'ingegno
Spronando ad alte imprese il lor Signore?
Via, Musa, avventa di superno ardore
Fervida vampa, e chiara,
Mio Re ssavilla negl'incendi tuoi;
Vile il diletto agl'immortali Eroi,
Ma vera gloria è cara.
Cosmo, pon mente a quale gloria ascenda
Tuo Genitore, e come
Di Ferdinando il nome
D'Anstrire su i Regni inclito splenda:

Di Ferdinando il nome D'Anfitrite su i Regni inclito splenda; Or che veleggi suo naviglio, o senda Pur col vigor de i remi I salsi campi di Nettuno avverso,

Vien, che ogni mostro, di pallore asperso, Inconsolabil tremi.

Or se a persidi cor, solcando l'onde,
Ei sa lodevol guerra,
Tu sulminando in terra
Destina il crine all'Apollinea fronda;
I cavalli, che d'Arno in sulle sponde
Sanno le piante intorno
Movere al cenno tuo leggiadre e pronte,
Pensa, che sovra il Nil, sovra l'Oronte
Hai da spronarli un giorno,

# LXV.

Per le DAME, che ballarono mascherate nella vegghia delle Grazie.

Per le stagion festose,
Quai nelle notre ombrose
Furo i maggior tuoi pregi?
Quando udisti d'Orfeo noti dogliose
Per la Città di Dite?
O quanto il piè d'argento
In te degnò mostrar l'alma Ansitrite:
O quando a bel concento

T18 Rime del Chiabrera Di tamburi guerrieri Fur tanti Duci alreri D'infinito ornamento? Nò, ch'io ti vidi in seno Mar, che assorbe ogni fiume; Sol, che oscura ogni lume, Ti vidi in sen non meno: Ma s'invidia destarsi ha per costume Ver l'altrui sommo vanto, Ella si desta in vano, Quando di Pindo si rinforza il canto: Danque l'arco Tebano Arma, Euterpe celeste, E l'invidiosa Peste Sia spoglia di tua mano; Allor che il Sol depone I rai dell'aurea fronte, Di famiglie più conte Sedeano alte corone; Loreno, onde il Giordano, onde l'Oronte Di libertà fur lieti; Austria, che al suo valore Vede inchinarsi l'una e l'altra Teti: Medici, il cui splendore Su nell'Olimpo ascende, E stelle ivi raccende Di non più visto ardore. Ed ecco nobil squadra Di beltà femminile, Per sembianti gentile, Per abiti leggiadra: Di varj fior, quanti ne serba Aprile, Splendean le ricche velti, Che con mani ingegnose Ivi novella Aracne avea contelle. Le guance etano ascole, Non per altrui celarsi. Ma per altrui mostrarsi Via più meravigliose.

Or chi degli occhi i rai

On-

Onde amore tentava Allor, ch'ei più beava, Chi potrà dir giammai? Chi la neve del piè, ch'ora s'a'zava, Ora radeva il suolo, Ma nol lasciava impresso Sì, che non era passo, anzi era volo? E chi l'orgoglio espresso, Col dar volta, e fuggirsi? Chi l'atto del pentirsi, Con inchinar dimesso? Quînci gran meraviglia, Nel gorgon di Perseo Abbominato e reo Sassificò le ciglia; O di quante alme vinte alzò trofeo Per quei Soli notturni Amore, e quanti accenti Trasse suori de i cor più taciturni ? Vidi io ne'più dolenti Scherzi, sorrisi e giochi, Piaghe, tormenti, e fochi Vidi io ne i più contenti. Cor mio, soverchio ardito Oggi innalzi l'antenne; Mira, che ne fai penne Per pelago infinito: L'ancora salda, che Parnaso dienne, Afferri umida arena Dentro porto sicuro, Mentre che ci fa calma aura serena E' vile il pregio e scuro Di qualunque altro piede; A risco di mia fede, Odalo Apollo, il giuro. Sento ben debil voce E una Fama, che canta Per l'Antica Atalanta, Come il corfo veloce: Ma che sa dir? velocità cotanta,

Rime del Chiabrera
Come sciocca ed avara
E' nell'obblio caduta:
Bella Virtute i nomi altrui rischiara,
Ne Parnaso risiuta
Ornare alme ben nate;
Ma per altrui viltate
Sempre ogni Musa è muta.

#### LXVI.

Alla Sevenissima MADDALENA Arciduchessa d'Austria, e Gran Duchessa di Toscana.

Pirto d'un folo vento L'alma d'ogni nocchier non riconfola, Nè mai suol far contento Il cor d'ogni uomo una vaghezza sola, Chi verso l'or, che rapido sen vola, Insidioso, tesse ingorda rete; Chi varca monti peregrino, e prati; E chi de'fonti di Ciprigna ha sete. I Re grandi e scettrati Lungi fuggir da Lete, Abbominevol rio, Hanno acceso nel cor sempre il desio. Verace fuon rimbomba Del Macedone fier, che sul Sigeo Bramò l'inclita tromba Del germe invitto del real Peleo. Dall'altra parte il buon Cantor Febeo De'più sublimi le ginocchia abbraccia, E quindi alle procelle, onde sovente Quali l'afforbe il mar, scampo procaccia. Degno è, che sia dolente Chi per viltate agghiaccia, E per giusto gioire Non arma di gran fiamme il suo desire. A me per certo addita Euterpe d'Austria la maggiore altezza; Ma l'arena infinita Porsi a cantar sul lido è gran sciocchezza;

Per

Per te, nuova d'Italia alta chiarezza, E dell'Etrusco regno alma Reina, Tessendo inno di gloria a tua corona, Rassembrerà mia cetra onda marina, Che pria cheta risuona Sulla piaggia vicina, Poi rimbomba, poi scote Le salde navis e i monti aspra percote.

Odio l'ignobil detto, -

Ch'ombra cosparge al femminil splendore, Quasi non chiuda in petto, Per opre eccelse anch'ei sommo valore. Già non imprime l'orma in quest'errore Della nobil Polonia il grand'Impero, Nè ce l'imprime il fortunato Mondo Sotto lo scettro del Monarca Ibero; L'uno e l'altro giocondo Per lo splendore altero

Di due regie sorelle

Nel Cielo d'Austria a rimirar due stelle.

Ma chi legno veloce

Oggi mi spalma, e a veleggiar m'insegna.

Sicchè a tua cara foce

In brevissimo tempo, Arno, men vegna? Quì splende Cosmo in bella fede, e regna Volgendo di Saturno aurea stagione, Ed a lui di dolcezze alme infinite Porge altra Donna fingolar cagione,

Di quest'onda Anfirrite, Di quest'aria Giunone, E' cotal genitrice,

Che quasi Berezintia è men felice.

Ecco a terra, e mal' viva

L'iniqua fama, che per modi indegni

Impoverire ardiva

Del più bel pregio i femminili ingegni. Non san costor, che se ne'Frigii regni Era da que'Guerrier Cassandra intesa, Non piangeva Asia in grave duol sommersa, Nè cadea Troja nelle fiamme accesa?

Ma

Rime del Chiabrera Ma la ria turba avversa In sì gentil contesa Vo'saettar con Arali, Che di forza in ferir non hanno eguali. Chi mosse in Campo forte, Unica speme di Betulia afflitta, E chi difesa e scampo Fu del Popolo Ebreo, salvo Juditta? Ella col fenno e colla destra invitta, Che'l fosco obblio da saettar non hanno Disprezzando l'acciar d'empia falange, Troncò la testa al Persian Tiranno Allor di là dal Gange Corfer voci d'affanno: E flebili dolori, Ma fioriro in Sion palme ed allori. O b lla Clio, se intendi D'antico tuo fedel voce dimessa. Di nuovo l'arco tendi, E sia il quadrel della saretra istessa, Nel tempo rio che al fiero Aman concessa Fu per troncarsi ad Israel la vita.

#### LXVIII.

Manca il resto.

Sopra alcune Vittorie delle Galere di Toscano. CANZONE PROEMIALE.

Irenze al cui splendore Ogni bella Cittate aspira in darno. Inclita figlia d'Arno, Che al Padre cingi d'ogni onore il crine Non conturbare il core, Se oggi mi prende obblio di tua memoria, Nè fo sonar la gloria, Sorta ben salda infra le tue ruine Mie labbra non fian mute Al tuo nome; ventura Stima carte vergar de i pregi tuoi; Emmi in cor la Virtute,

On.

Onde innaizò tue mura La magnanima man dei prischi Eroi, Tuoi germi; ora disvia Il fuon dell'arpa mia Euterpe, e fammi ardente A dir ne falsi regni De'tuoi feroci legni. Spavento all'Oriente. Che non si stanca in corso Lo scettrato figliuol di Ferdinando. Anzi s'avanza, e quando La campagna del mar ponsi in periglio Agli afflitti nocchier porge soccorso, E cangiando fulgor d'ampj tesori, Con immortali allori, Dalla bella Virtù prende configlio Deh che giova fotterra Tracciar tante miniere, E del volubil or tante far prede, Se in arca indi si serra? Hassi a sporre al volere, Ed alla man di non ben noto erede ? Deh no; l'oro è ricchezza, Che a ragion s'apprezza, Se'l possessore onora, E quando in opra grande Nobile man le spande, Egli via più s'indora... Aperti, o Cosmo altero, Son per le glorie tue varchi diversi; Me pure oggi miei versi De'tuoi famoli legni aman la scorta; Nè quinci il mio sentiero Andrò radendo, l'arenosa sponda, Che per l'onda profonda Infaticabilmente ardir gli porta; Eolo mai non dislega Spirto così sdegnoso, Che all'ampie vele ofi di fare oltraggio; E se remo si piega

Per

Rime del Chiabrera Per entro il campo ondoso. Lenta l'Aquila sembra in suo viaggio; Però la terra Argiva. E l'Africana riva Ne son tremanti al nome, E scorgono dolenti Ognora infide genti, O fuggitive, o dome. Ma se tua bella armata Peregrinando in mare alza trofei, Tu non manco per lei Ben ferma gitti l'ancora nel porto Di vita fortunata. A biasmare il mio detto alcun non mova, Che manifesta prova Fa schermo alla giustizia incontra il torto; Al Mondo un cor gentile Per uso arde desire Di fama illustre, e di ben gran possanza, D'altro lo studio è vile; Perchè di non morire Fra'mortali sciocchezza è la speranza; Ora tuo scettro appieno E'grande, tuo terreno Bacco ama, e Tritolemo, E per te ricco ondeggia Il mare, e la tua reggia E' bella in sull'estremo. Spleadere a te d'intorno Veggiam lampi di gloria i più vivaci, E nel regno de'Traci Ad ognor se ne carcano tue navi; Dunque in van non t'adorno; Ma, per grazia, d'entrar mi sia concesso Nel giocondo Permesso,

Onde il coro Febeo volge le chiavi. D'Etiopia sul lido Scampò con forte mano Perseo da fiero mostro alma denzella,

E della Grecia un grido,

Co-

Come d'uom sovrumano. Pur anco oggidì Perseo alto favella; Ed io dico a' di nostri Farian ben mille mostri Di donne empia rapina; Ma da sì fatti scempi, Cosmo con mille esempi Fa schermo alla marina. Ed è ver, che s'ei scopre De'perfidi Corsali al fiero sguardo Suo guerriero stendardo, Fa loro rimirar cento Meduse; Oh quale a sue bell'opre Forma alle mie vigilie dar sapranno, S' una volta verranno In full'incude dell'Aonie Muse? Il Ciel delle sue lodi, Oltra l'uman costunie, Senza nubi a mirar sereno puro, Sento, che in mille modi Chiama a se le mie piume; Ed io saprò dedaleggiar sicuro; Il Re de'campi eterni Benigno ognor governi Cosmo, tuoi legni ed armi; E tu giocondo in volto, Talora a me rivolto Non disprezzar miei carmi.

## LXVIII.

Quando nell'Arcipelago si conquistò la Capitana, e la Padrona delle Galere d'Alessandria, si ferono 422. schiavi, e 135. Cristiani franchi.

I.

Sulla terra quaggiù l'uom peregrino,
Da diversa vaghezza
Spronato a ciascun'ora,
Fornisce traviando il suo cammino.

Rime del Chiabrera Chi tesor brama, chi procaccia onori, Chi di vaga bellezza Fervido s'innamora; Altri di chiuso bosco ama gli orrori, Ed in foggiorno ombrofo Mena i giorni pensolo. A questa ultima schiera oggi m'attegno, E da ciascun m'involo; Amo gioghi selvaggi, D'alpestri Numi abbandonato regno, Nè fra loro temenza unqua mi prende, Benchè romito e solo; Che da'villani oltraggi Le mie ricchezze povertà difende, Inni tra rime e versi Di puro mel cospersi. Ouì già sacrai la cetra, e non in darno Italia a'guerrier ruoi; Or lieto a'vostri vanti Si rivolge il mio cor, Ptincipi d'Arno, Sferza de'vizj, alle virtù conforto, Norma d'eccelsi Eroi: Per cui gli afflitti erranti In pelago di guai trovano porto; Da cui certa mercede · Proponsi a stabil fede. Voi del Tirreno mar lungo spingete L'Egeo se 'l sa, che d' Alessandria scerse.

I predator infidi; E ne'golfi sicuri Dell'Imperio Ottoman voi gli spegnete; Dianzi ululare i lidi, Quando in ceppi sì duri Ponesti il piè delle gran turbe avverse, E fotto giogo acerbo Il duce lor superbo. Oh lui ben lasso, oh lui dolente a morte,

Che in region remote Non più vedrassi intorno L'alma beltà della gentil consorte!

Ella in pensar piena di ghiaccio il core, Umida ambo le gote, Alto piangeva un giorno Il tardo ritornar del suo Signore, E così la nudrice Parlava all'infelice: Perchè t'affliggi in van? l'angolcia affrena: A che tanti martiri? Deh fa, ch'io tra' bei rai La cara fronte tua miri serena; Distrugge i rei Cristian, però non riede Il Signor, che defiri; Ma comparte oggi mai Tra'suoi sorti guerrier le fatte prede, - E serba a tue bellezze Le più scelte ricchezze. Così dicea, nè divinava come. Egli era infra catene La ve con spessi accenti Mandasi al Ciel di Ferdinando il nome; O verdi poggi di Firenze egregia, O belle aure Tirrene, Ed o rivi lucenti, Sì caro nome a gran ragion fi pregia, O lieti, a gran ragione Gli tessete corone. the più bramar dalla Bontà superna Tra sue grazie divine, Salvo che giù nel Mondo Sia giustizia e pietate in chi governa? Io non apprezzo soggiogato impero, Benchè d'ampio confine, Se chi ne regge il pondo E'di tesor, non di virtude altero,

Ambizione è rea; Vero valor ci bea.

## LXX.

Quando nelle Bocche di Bonifazio conquistossi una galera d'Algieri, e si sorprese la Prevesa; si serono schiavi 331., è pezzi d'artiglieria 69.

# III.

Uando il pensiero umano Misura sua possanza Caduca e frale, ei sbigottisce e teme? Ma se di Dio la mano, Che ogni potere avanza, Ei prende a riguardar, cresce la speme Ira di mar, che freme Per arroce tempesta, Ferro orgoglioso, che le squadre ancida. Non turba e non arresta Vero ardimento, che nel Ciel confida. Sento quaggiù parlarli: Un piccioletto regno A vasto Impero perchè dar battaglia, Alpe non può crollarsi; E di Leon disdegno Non è da risvegliar, perchè t'assaglia. Meco non vo', che vaglia Sì sconsigliara voce, Ed ella Gedeon già non commosse, Quando scele feroce Nell'ima valle, e'l Madian percosse. Ei, gran campo raccolto Di numerose schiere, Vegghiava a scampo del natio paese; E da lunge non molto Spiegavano bandiere Gli stuoli pronti alle nemiche offese. Ed ecco a dir gli prese Il Re dell'auree stelle: Il Re dell'auree itelie. Troppa gente è con te; parte sen vada, Crés Crederebbe Israelle

Vittoria aver per la sua propria spada:

Ouivi il fedel Campione

Di gente coraggiosa

Sol trecento guerrier seco rirenne:

Poscia per la stagione Dell'aria tenebrosa

Le squadre avverse ad assalir sen venne: Poco il furor sostenne

La nemica falange;

Ei gli sparse e disperse in un momento, Febo, ch'esce dal Gange

Le nebbie incorno a sè strugge più lento:

Così gli empj sen vanno, Se forge il gran Tonante,

Della cui destra ogni vittoria è dono:

Il Trace è gran Tiranno, Ma sne forze corante

Nè di diaspro, nè d'acciar non sono.

Forse in darno ragiono?

Ah no, che oggi sospira. Algier de'Legni suoi l'aspra ventura;

E Prevesa rimira

D e'bronzi tonator nude sua mura.

Distonde Etruria gridi,

Gridi, che vanno al Cielo,

Al Ciel seren per nostre glorie e lieto;

Così ne i cori infidi

Spandi remenza e gelo; Gran Ferdinando per divin decreto,

Mal volentier m'accheto;

Nocchier, che i remi piega

In bella calma, empie di gaudio il petto:

E Cantor; che dispiega

Configli di virtù, prende diletto.

Popolo sciocco e cieco

Che militar trofei

Speri da turba in guerreggiar maestra;

Quali squadre ebbe seco

Sanson tra'Filistei,

Quante

Rime del Chiabrera Quando innalzò la formidabil destra? Ei da spelonca alpestra S'espose in larga piaggia A spade, ad aste di suo strazio vaghe, Ouali fera selvaggia Data in teatro a popolari piaghe: Ma sparsi in pezzi i nodi, Onde si trasse avvinto, D'acerba guerra suscitò tempesta; Per sì miseri modi All'efercito vinto La forza di sua man sè manisesta: E full'ora funesta Per lui non s'armò gente, Nè di faretra egli avventò quadrella: Ma vibrò solamente D'un estinto asinel frale mascella. Al fin chi lo soccorse Dentro Gaza, là dove Le gravissime porte egli divise: E rapido sen corse, Incredibili prove! E le portò sulle montagne eccelse? Dio su, Dio, che lo scelse, E di fulgidi rai, Sì chiaro il fece ed illustrollo allora: Nè perirà giammai Chi s'arma, e del gran Dio le leggi udora.

# LXXI.

Quando sopra Rodi con varie prese si secero schiavi Turchi 320.

# VI.

A ghirlanda fiorita,
Ch'io tesso in riva di Castalia ombrosa,
Ti giungerà gradita,
Rodi diletta al Sol, Rodi samosa:
Che la splendida gloria,

Di cui tu miri adorno; Oggi il nome Toscano; Ti promette vittoria; Onde si spezzi un giorno L'aspro giogo Ottomano.

O lieta oltre misura,
E del Signor chiarissima virtute,
Che ciascun di procura
Al periglio de'suoi scampo e salute,
Turbo di Lete inferno
Dunque non sia che opprima
Del nostro Re la sama,
Sì con desire eterno
Di sì gran merto in cima
Ei stabilirsi brama.

Oggi nell'onde Argive
Fu forte a foggiogar tanti guerrieri,
Tante altronde cattive
Già menò turbe de'ladroni arcieri;
Scorti non fur mai tardi
Sulle fpalmate prore
Suoi Duci a grande affalto,
E fuoi grandi ftendardi

Spandono tal terrore,
Che fanno i cor di smalto.

Stefano fanto, a cui
Confecrate già fur, sì le difende,
Che alla possanza altrui
Fansi ad ognor le belle vele orrende,
Nè pur sul mare in guerra
Arno d'ingiusti Regi
Ei sa l'ingiurie vane,
Anzi dà palme in terra,
Onde t'innalzi e pregi;
E lo san dir le Chiane.
Quivi tronchi e mal vivi

Lasciaro i tanto sier l'egra speranza, Quivi trionsi, quivi A'tuoi scettri si crebbe alta possanza, Però frondi gentili,

H 3

Rime del Chiabrera Onde l'Arabia è verde, Ornino i facri altari; Il Ciel guarda gli umili, E gli altieri disperde: In Sennaar s'impari. Oda ciascun: Parnaso Per alta verità fassi giocondo: Poiche l'orribil caso Vider le genti, e su sommerso il Mondo, Lasciato ogni alto monte Elle dell'ampio Eufrate Posaro in sulla riva; E con terribil fronte, E con voci spietate Nembrotte il Ciel feriva. Ecco all'uman diletto Esposto, egli diceva, almo terreno; Ouì per nostro ricetto Torre innalziamo infino al Ciel sereno; Che se mai più rinversa La destra onnipotente Pioggia-di nembi ofcuri, E vorrà mai sommersa Tutta la mortal gente, Ouinci farem ficuri. Ma di qual meraviglia Ingombrerassi ogni sutura prole, Faticando le ciglia In rimirar non comparabil mole? O di Noè gran seme, Ammirabile farsi E lodato desio; E dee la nostra speme Pur solo in noi fondarsi, L'Uomo a se stesso a Dio. Ei favellava ancora, Che forsero gli spirti al Ciel nemici, Ed ergeano ad ognora Gli eccelsi abbominevoli edifici; Ouando il Rettor superno

Dall

Dall'alto a guardar prese Sovra il lavor degli empi; E ne se tal governo, Che le superbe imprese Fur di sciocchezza esempi.

# LXXII.

Quando n. Borghi di Lajazzo, e nella Fenicia si fecero schiavi 280. e si predarono pezzi di artiglieria 31.

V.

En riede a noi dalle rimote sponde Della Fenicia Argiva, E di dove Nereo infrange l'onde Pur di Lajazzo all' arenosa riva, Del nostro Re la bella armara, e riede Carca d'alme perverse, In ogni tempo avverse Allo splendor della Cristiana Fede; E reca bronzi, che temprar fa Marte In più mortal fucina Quando di membra lacerate e sparte Ingombrar le campagne egli destina. Vè molto andrà, che de' metalli stessi Un fulminar feroce Udranno in Asia di spavento oppressi, Ed in Libia ogni porto ed ogni foce; Ma se brama il convito i vin spumanti, Dolcezza alma di cori, E se i guerrier sudori Su Pindarica cetra amano i canti, Flora gentile, Arno reale, il plettro Oggi in man vi recate, E quell' arpa non men sparsa d'elettro, Di che sì ricchi e sì superbi andate. he direm noi? l'umane cose in terra Il caso le governa? Bestemmia; i Cieli, e ciò che in lor si serra H 4 Regge

Rime del Chiabrera Regge il saper della Possanza eterna; Quinci apparvero qui spiriti accesi. Verso i buon Citaristi, Onde i miglior fu visti Farsi il Parnaso lor questi paesi. A ragione in val d' Arno e paschi e nidi Godono i Cigni egregi, Poiche han da sollevas musici gridi, Lodando i Duci, e di Firenze i Regi. Non conterò la cantatrice schiera, Nè pur dirronne il nome, Che pria l'arene, e pria per Primavera Potrei d'un bosco numerar le chiome. Ben afferm' io, che sì gentil famiglla E de' regni ornamento: E che al Febeo concento L' Aquila su nel Ciel china le ciglia : E sì dal sonno vinta abbassa l'ali, Che pur quegli abbandona, Onde è ministra, fulmini immortali, Perchè Giove quaggiù spelso non tuona. Che più? le Parche, que la bella Clio Tempra l'Aonia cetra, I puri velli han di filar defio. E lungo stame nostra vita impetra; E Lete al suono dell'amabil arco Tranquilla i gorghi suoi, Tal ch' indi i sommi Eroi Ne'golfi dell' obblio trovano il varco. Almo tragitto! e fan foggiorno al fine. Scorti dalla virtute, Infra le stelle d'or magion divine, Ove trombe per lor mai non son mute, O quaggiù fra' mortali alma dilletta, Pregio de' tuoi sublime, Gran Ferdinando, colassi t'aspetta Seggio ben scelto infra le sedie prime. In tanto vivi lungamente, e godi, Tu di virtute altero,

Tu Singolar d'Impero

Italia

Parte Prima.

135

Tra

Italia non avrai scarsa di lodi.

Io certamente, o Re, via più che d'oro,
Bramoso di tua gloria,

Nudrirò di Parnaso un verde alloro,
Per sempre coronar la tua memoria,

## LXXIII.

Quando al Capo delle Colonne tutte le Capitane dell' Armata di Spagna diedero caccia a tre Galere di Turchi, e sola la Capitana di Firenze conquistò la Capitana di Biserta, con schiavi 133. franchi 180.

#### V.

SE gir per l'aria voti Non dovesser miei preghi, io certamente Con calde voci al Ciel vorrei voltarmi, Perchè il gran Buonarroti Lasciasse l'ombre, e tra la viva gente Oggi tornasse ad illustrare i marmi; E con vari colori Empiesse di stupor le ciglia e i cori, Ei mortal d'immortali Tante corone il nome fuo fe degno, Che d'onor vola per le vie supreme; E l'ammirabil'ali Così spiegò del singolare ingegno, Che d'appressarsi a lui spense ogni speme; Lucida stella d'Arno, Cui nube attorno si rivolge indarno. Qual uman pregio altero Di foltissima nebbia non cosperse Del Vatican nell'ammirabil Tempio Ove il saggio pensiero Immaginando a tanto colmo egli erse, Che d'invitto saper lascionne esempio? Con sì fatti artifici Figurava i supremi alti giudici.

Rime del Chiabrera 136 Tra folgori, tra lampi Gonfiasi eterea tromba, e sorgon pronte. Al primo suon le ravvivate membra: E negli aerei campi, Almo a veder! con ineffabil fronte L' Onnipotente giudicarle sembra; Ed a' seggi superni Altri ne segna, altri agli abissi inferni. Chi gli occhj ivi tien fisi, Scorge i fianchi anelar, batter i polsi: Cotanto può inimitabil destra: E da i dipinti visi In altrui spira, onde s' allegra e duols: Sì dell'anima altrui fassi maestra: Non pennel, non pittura; Dono del Ciel, per avanzar natura. S' ei giù dagli antri foschi Risorgesse del Sole a i raggi lieti, E sentisse il tenor di tante glorie, Certo, o gran Re de' Toschi, Farebbe sfavillare ampie pareti, Dipingendo il vigor di tue vittorie; E così nobil palme. D'ogni intorno a mirar trarrebbe l'alme. lo che farò, che a torto Cigno mi chiamo, e dei Cantori egregi Sal parnaso la via quasi ho smarrita? Sol posso aver conforto, Che in celebrarli, i vostri alteri pregi All' intelletto altrui porgono aita; Quasi velate antenne. Che a nave non son peso, anzi son penne-Cor mio, non veniam meno;

Fatti franco per via: lento cursore
Passo passo trapassa Alpe selvosa;
Ma che Ansitrite in seno,
Raccolga armata di più sier valore;
O più lieve in solcare, onda spumosa;
Che ove Legno Toscano
Ata i gran stagni, è l'assermatlo invano.

Bei

Bei golfi Tarentini

Capo Colonne, e voi montagne Etnee, Che udite di Cariddi i fier latrati, Quali spalmati pini, Sen giro mai per le campagne Egee Le brame ad appagar d'aspri pirati, Come dianzi sen giro I remi rei, che di Biserta usciro?

Guardo reale stuolo, Dell'Iberia sul mar somma possanza, La costor fuga a solo scampo intesa; Nè persegui suo volo; Perchè di ben finir senza speranza Sembra sciocchezza cominciare impresa; Non posaro pertanto

I Legni armati del Signor, che io canto.

Nuvolo orrido, e scuro,

Che a'fieri soffj d'Aquilon sen vada, O trascorso di stella in Ciel ben chiaro, A rimirarli furo Sul largo pian della Nettunia strada; In un momento i predator domaro, Ma vergogna sommerse Ogni fanal, che la Vittoria scerse.

Deh dove corro? obblio

L'uso del Mondo? Ei dall'invidia oppresso, Altri esaltarsi volentier non ode, Febo, ma che poss' io, Se tu mi mandi dal gentil Permesso Perchè di Ferdinando alzi la lode? E s'ei con man cortele.

D'un' amorosa fiamma il cor m'accese;

)h chi tra' monti ombrofi

Colà m'asside, celebrata sponda, Ove. Fiesole bella il pian rimira? Ove son prati erbosi, Ove trascorre limpidissima onda, Ove d'ogni stagion Zefiro, spira;

Ed ove oscuto velo

Nube non stende ad oltraggiarne il Cielo. Quivi H 6

Quivi in speco remoto
Dall'altrui ciglia il solitario chiostro.
Atropo e Cloto, oh mi filate gli anni;
Ed io con cor divoto
Farò belle ghirlande al Signor nostro.
A che tante vaghezze e tanri affanni?
Virtute al Ciel ne mena,
Tesor quaggiuso n'accompagna appeua.

#### LXXIV.

Quando si espugnò Bona in Barberia, si secezo, schiavi Turchi 1460.

### VII.

PER la ttascorsa etade, Arno, tuoi figli illustri il crine adoras Tra yaghi rami d'immortali allori, In ful depor le spade, Trionfando al piacer sacraro i giorni, In cui vestendo acciar fur vincitori, E nell'altrui memoria Ben fondaro i trofei della lor gloria. Quinci non men, che il vento, Che drappello di barbari destrieri. Empiendo di stupore il popol folto; Lodato accorgimento, Che tuffare in obblio suci fatti alteri , Apparisce penser di core stolto. E tra' grandi è concesso Onorar la virtute anco in se stesso. Con qual dunque corona, Bella Flora, nel sen delle tue mura, Farassi onore al di presente? In cui l'orribil Bona, Dentro nembo di pianto il ciglio oscura Per gli aspri assalti di tua nobil gente? Certo in Dedalei marmi Dei le prove scolpir di si belle armi,

Parte Prima. 139 E se teroce in guerra Cosmo ara il mare, ed orgogliosi liti Fa tremar di suo nome in strani modi; E noi lunge da terra Varchiamo, Euterpe, e trascorriamo arditi Il profondo Ocean delle sue lodi: Ma non verso l'Aurora, Sol verso Libia oggi vogliam la prora, Deh sarpa, e lascia il porto; Nè ti ponga pensier, che si prepari L'arida Invidia a suscitar tempesta. Hanno gli Eroi conforto, Se imperversando, a renderli più chiari, L'acerbissimo mostro in calle infesta; Virtù non combattuta Trova la fama o taciturna o muta.

Già Greco stuolo invitto
Trascorse d'Ocean lunghi viaggi,
Di che il Mondo ascoltando anco s' ammira,
E per l'alto tragitto,
Nel più sublime Ciel tra' vaghi raggi
La celebrata nave oggi si mira;

E ben lunge di Lete Se ne vola Giason tra l'aure liete.

Ei prese a scherno l'onde,
Soverchiò l'invincibili percosse
Di quei mai sempre formidabil scogli;
Corse barbare sponde.
Ed in risco mortal nulla si mosse
Di straniero tiranno a' crudi orgogli;
E spense in gran Teatro
Forti guerrier per incantato aratro.

E' ver; ma per tal via
Chi trasse l'orme dell' Acheo guerriero?
La cagion dell' oprar corona l'opra.
Se 'l vero non s'obblia,
Del tesor sì samoso il velo altero
Ad ogn'alto desire andò di sopra;
E ricchezza possente
Sul cor del vulgo, gl'ingombrò la mente.

Rime del Chiabrera Il Signor de' miei versi All' onorate vele aura non spande, Male adescato da vaghezze avare: Ma stima ben dispersi I tributi raccolti, ond'egli è grande, A far sicure l'ampie vie del mare, E perchè allegri il seno Varchino i nocchier nostri il gran Tirreno Quinci ei gonfia la tremba, Onde a Nettun nel grembo ogn' orgoglioso, Palpitando d'orror, cangia sembiante; E con bronzi rimbomba Tal che scuote le sponde al mar spumoso Dalle foci d'Oronte al vasto Atlante; Ed ivi empionsi i Tempi Schermo pregando a' paventati scempi. Ma fia che d' Elle il varco Un dì s'allarghi all' animoso volo Dalle navi a ragion tanto temute: E già d'angoscia carco Il popolo di Bona innalza il duolo. Nè sa, lasso, tener le labbra mute, E fa stringendo auguri Dell' aspettato ma su i di futuri; Sferzisi il caro aurato Dell' acceso Flegonte, e di Pirco

Dell' acceso Flegonte, e di Piroo Al desiato di giungansi l'ali; Che io tra' bei lauri ornato Ardo di saettar sul lito Eoo D' Apollinea faretra inni mortali; E sar per piaga eterna Fremere Invidia nella valle inferna.

#### LXXV.

Quando si sorprese Biscari in Barberia, e Chierma in Natolia, e secersi altre imprese nelle marine d'Africa, e di Levante, con schiavi Turchi 890,

### VIII.

Ia che altri forse Vada cantando Per entro il suo pensiero L'età, che corse Nel Mondo, quando Saturno ebbe l'impero. Allor non d'oro inghirlandare i crini; Alcun Regnante apparle; Nè cupido cosparse Sul riverito (cettro Indi rubini; Nè depredaro. Strane pendici, Le mansuete genti; Ma si stimaro Ricchi e felici 1.70 Pur con greggic ed armenti.
Allor donzella Per or superba Non impiagava un core; Ma pastorella Scalza infra l'erba Tendea l'arco d'amore; Nè di Parnaso il popolo ingegnoso, Fabbricator di carmi Cantò gli affalti e l'armi Del fiero Marte a verginelle odioso; Anzi tra' venti Su verde riva Là 've l' onde scendea, Disse i tormenti Di che gioiva Titiro, e Galatea.

¥44

Si fatta etate

A'trui diletti .

Vario è l'umano ingegno:

Cantar beltate

Fra rozzi tetti

Me moverebbe a sdegno.

Me palme a celebrar di Duci invittì

Nobil vaghezza accende; E a gir dove rifplende

Di marmi, e d'or l'incomparabil Pieti;

Altera fede

Ove è ben noto

Cosmo in armi possente

Caro alla Fede, D' Astrèa divoto,

E pur sempre clemente.

Rettor superno,

Cui trema il Mondo,

Cui l'alto Olimpo adora,

Col guardo eterno Rendi giocondo

Via più suo scettro ognora;

Nè sol fassi per me calda preghiera

A tua bontà divina:

Nè folo a te s'inchina Perciò d'Arno real l'ampia rivieta.

Ma quanto inonda Tra spume avvolta

L'Italiana Teti, Ed ogni sponda,

Ove s'ascolta

Di Dio gli alti decreti,

Alma cortese

Ver chi le giova

Larga effer suol d'onore;

Ma qual s'intese Nel Mondo prova

D'altrui giovar maggiore,

Che spalmar, selve, e stancar schiere armate,

E dispensar tesori,

Top

Parte Prima. Togliendo a' rei furori Le braccia de' Cristiani incatenate? Certo fra' mali, Che altrui gioire Han di guastar virtute, Gli egri mortali Non san fossire Peggio che servitute. Ed io pur vidi Freschi Aquiloni Gonfiar vele Tirtene : E forti e fidi Toschi Campioni Scior barbare catene; Onde dell' Asia e della Libia i mari Lascian popoli folti, E tornano disciolti Ad adorar presso i paterni altari. Algier l'afferma, Biscari insieme, Che n'han bassa la fronte, Nè men Chierma Col mar che freme D'intorno a Negroponte. Ad ampia gloria Ben lungo canto Melpomene apparecchia, Breve memoria Di lungo vanto Chiede ben dotta orecchia. Or dove dunque volgeremo i paffi? La 've prudenza chiama. Piume rinforza, o Fama, A' tuoi gran piè di camminar non lassi 3 Ed al gran tergo: Poi tra le sfere Va de' superni chiostri Ove hanno albergo

L' Anime altere

De' gran Medici nostri .

Rime del Chiabrera Forma tai note Tra gli almi Eroi, Già tanti illustri in terra; Dì che il nipote Ne i sentier suoi Dall' orme lor non erra; Che i raggi, onde rifulge alto Loreno, Intentamente ei mira, E che il guardo non gira Da i lampi, onde rifulge Austria non meno: Mai sempre avverso Alle bevande Con che Circe avvelena; E fordo in verso Al fuel che spande Qual più scaltra Sirena.

### LXXVI.

Quando si sorprese Agrimane Fortezza in Caramania conquistaronsi due Galere di Fanale, surono liberati 237. Cristiani, e satti schizzi Turchi 243.

IX,

Econdimi bel vento, Or che a' lidi lontani Tra' golfi Caramani L'ardita prora io giro, E' ver l'alto lamento Sulle Itrane contrade? E le Toscane spade Alto colà feriro? Memorab le ardir non sbigottito Dell' Ottomano Impero, Ove correr dovean tanto sentiero? Ma per ogni tragitto Tra' più fier disdegni Potrau sì nobil Legni Shernire ogni periglio, Posciache Cosmo invitto Lor disleghi le sarte,

E ne'

E ne' Campi di Marte Sen van col tuo configlio;

Tu da buon segno non rivolgi il ciglio,

Nè tenti impresa, dove

Contra indegni Ladron non fian tue prove.

Per qual' Egèo profondo

Dunque non fian sicuri,
Se tu con lor procuri
Sol del gran Dio l'onore?
Dio pose in stato il Mondo,

Ei la terra corregge; Ed egli anco dà legge Del Mare al fier furore:

Noto è per se, pure allegriamo il core

Con alta rimembranza,

Certo argomento d'immortal possanza

Chi potrà non stupire.
Sul pelago Eritreo,
Allor che 'l vulgo Ebreo
Mirabil varco aperse?
Seppe, strano ad udire!
Seppe il fondo asciugarsi,

E pur quali arginarh Per Israel sofferse;

Ma l'empie torme a lui seguir converse.

Nell' onda appena entraro;

Che tutte disperando il piè fermaro.

Ove troppo orgaglioso

Ebbe l' Egitto in grembo, Fiero ed orrido nembo Quell' Ocean trascorse. Rimbombante spumoso Tra' gorghi intenebrati Di Mensi i Duci armati E Faraone assorse;

Qual tuono allor d'alte querele sorse?

Altri grida, altri geme;

Al fin tutti sommerge il mar che freme

Sull' Arabiche arene

Lieto Israel sel mira,

Rime del Chiabrera E l'opra eccelsa ammira, Ed a cantarne prende : Così tra' rischi e pene, Etra' villani oltraggi, Fa lieto aspri viaggi Che Dio scorge e difende. Saettator d'inferno arco non tende, Che a piagar sia possente, Se la forza del Ciel non gliel consente, Quinci in lieta ventura Ver li campi marini Fur del gran Cosmo i pini Alle Cilicie foci; E d' Agriman le mura Posero in ampio ardore, Ed alte poppe e prore Soggiegaro a lor voci; All' apparir delle purpuree Croci Gittaro a terra i brandi Le colà più stimate anime grandi. Certo per l'Oriente Durerà fresco il pianto, Nè di sì nobil vanto Trionferà l'obblio: L'efferrefatta gente, Che in Agriman fa nido Alza fuperno grido Sul duolo acerbo e rio; Ed a' suoi parla: Omai s'altri ha desso Salvarsi il patrio tetto, Di vile sonno non ingombri il petto. Eolo che avverso spiri, O Nettun che s'adiri, In van per noi contrasta

Nem

Con navi sì spalmate

Eolo che avverso spiri,
O Nettun che s'adiri,
In van per noi contrasta
E d'ampie torri armate
E' vana ogni disesa
Là, dove sa contesa
Spada Toscana, ed asta,
Oh quale a noi di pianto, oh-qual sovrasta

Nembo d'aspre querele
Sposti al suror dell' invincibil vese!
Fallace uman consorto,
Fallace, ahi lasso, quando
Cadde il gran Ferdinando,
Liete sur nostre ciglia;
Ed ecco oggi è risorto,
Di cui vera Virtute
Sul sior di gioventute
A più temer consiglia.
Arno a' secoli nostri arma samiglia,
Per cui dall' Asia un volo
Prende letizia, e l'abbandona in duolo.

#### LXXVII.

Quando predossi alle Cherohenne, e sopra Tabarca e nel Canale dell' Idra, alla Capraja, a Capo Sona, e si secero franchi Cristiani 206. e schiavi Turchi 216.

#### - X.

CErto è, che al nascer mio, non come ignotò Le Muse mi lattaro, Perchè al nome di lor fossi devoto: Onde benchè ver me l'oro mirassi Di sè medesmo avaro, Non mai lungi da lor mossi i miei passi. Così tra selve, e sopra aerei sassi, E per solinghi liti A' mormorii correnti Di filvestri torrenti Trassi i miei dì romiti E discendendo dalle cime Alpine Cercai le più riposte onde marine. pesso m'apparve Euterpe, e dolcementé Sostenne i pensier miei Contra i dispregi della volgar gente: E sorridendo m'affermò, che aita Pur finalmente avrei

Rime del Chiabrera Ne i duri incontri della mortal vita. Sciocchezza estrema: colà dove invità Sovra mortal possanza A ben sperare un core, S' egli perde vigore Nè fa nudrir speranza; Io raccolsi quei detti, e prestai fede, E di felicità son fatto erede, Cosmo rivolse in me sua man cortese. Ed alzando mio stato Meravigliòso a' popoli mi rese; Però confagro a' pregi suoi mia lira; Che verso un core ingrato, Ogni bell' alma, e tutto il Ciel s'adira. Dunque, Vergine Clio, lieta rimira De' miei cotanti prieghi A' cupidi fervori; E de' tuoi gran tesori Gemma non mi si nieghi: Scegli la più gentil che abbia Eliconas Onde io cresca sulgor di sua corona: Che se quaggiuso in terra animi amici Empionsi di diletti, Ascoltando de' suoi guerre felici, Lunghissimo gioir non verrà meno, Degl' Italici al petto Se io resso istoria di valor Tirreno. Ecco del nostro Mar nell' ampio seno Cascò d'obbrobrii carca Aspra turba Ottomana; E per l'onda Africana Pure mirò Tabarca Stringersi in ceppi Musulmani arcieri Sotto il fischiar di Fiorentin nocchieri. Ninfe marine a Capo Bono udiro Di falangi perverse, Piangendo libertà, lungo martiro: E nel golfo dell' Idra acerbo scorno Altra turba sofferse, E venne afflitta a rallegrar Livorno.

Parte Prima . Cose onde il grido, che risuona intorno, E per saggi s'apprezza, Meco stesso rammento; Non ha stabilimento La mortale grandezza, E nel Mondo quaggiù regna a vicenda: Convien che altri formonti, altri discenda a artago era di Libia alta Reina, Poscia rasa le chiome Serva si fè della Virtù Latina; Ed or d'orror miseramente involta Solo ferba fuo nome Per l'immense ruine, ove è sepolta. L'ordine con Livorno oggi fi volta; Nella stagione antica Fu piaggia paludosa. Dimora travagliola Di vil gente mendica; Ch' estate e verno sosteneva affanni, Tessendo a' pesci con la rete inganni. Dra ampie strade, ed indorati Tempi Ed afforzate mura, Ed alte Torri, oltra gli umani esempi, E contra i varchi altrui fosse profonde: E con Dedalea cura Immobil mole al tempestar dell' onde. Ad onta d'Ottoman, da quali sponde Non s'adducono palme Per ornar questi Porti? Oh come in viso smorti

Percotonsi le palme Del superbo Tiranno i servi avari. In mirar tanto minacciati i mari. d ecco da lontan carco di doglie. Di Tripoli sul lido

Oggi il ricco Bassa pianger sue spoglie, E dir contra Macon bestemmie orrende, Perchè il popol suo fido

Da' Toscani guerrier non si difende.

Donna del Ciel, cui notte e giorno splende

Rime del Chiabrera Di Montenero in cima Altar fra' voti immensi. A te spargansi incensi; Che la tua man sublima Di Cosmo in nome, e tra' marin perigli To governi, o Beata, i suoi consigli.

### LXXVIII.

Quando se conquistarono le Galere Capitana, e Patrona di Amuratto nei mari di Negroponte, fecersi schiavi Turchi 209. Cristiani franchi 420.

PER me giaceasi appesa La cetra, onde si gloria La nobile armonia del gran Tebano; Ma sul mare alta impresa, E novella Vittoria Fa che ben pronto a lei stenda la mano, E varie corde a risvegliar mi tira, Soavi lingue dell' Aonia lira. Begli orti, aurati tetti,

Ben chiaro oggi si vede, Non quetano, Re d'Arno, i tuoi desiri, Ma fin de' tuoi diletti Ed d'onor farsi erede. A cui l'altrui vaghezza indarno aspiri, E così di virtù correre i campi,

Che orma a te da vicino altri non stampi. Ecco all' Egèo d'intorno Spandono monti e lidi Gioconde voci ad ascoltar non use Dobbiam dunque in tal giorno Al suon di tanti gridi Non rinchiuder le labbra, inclite Muse, Ma tender archi, e far volare, o Dive, Per l'Italico Ciel saette Argive.

Correan cerulee strade D'Ottoman stuoli armati Per ira a rimirarsi orride in faccia, E con ritorte spade,

Le

Le terga faretrati,
Già faceano all' Italia aspra minaccia,
Condannando, ebbri di fallace speme,
I nocchier nostri alle miserie estreme;
Udian nostre querele,

E di nostro cordoglio

Faceano immaginando il cor contento

Ma popolo crudele

Non sa, che umano orgoglio Suole aver da vicino il pentimento; E che nell'alto dal Monarca eterno I superbi pensier prendonsi a scherno.

Rideano, ed improvvilo Ecco prore Tirrene

A i venti care e non men care all'onde; Quinci sbandito il riso,

Trasser dure catene

Quegli empj, di Livorno in fulle sponde;

È crebber lagrimando alteri pregi D'Arno vittorioso ai Duci egregi.

D' Augelli infra le piume, Quale è d'Aquila il morfo,

O quale i pesci entro i salati regni

Delfino ha per costume Far strazio, tale in corso

Del magnanimo Cosmo or sono i Legni: O qual d'orrida Tigre ed unghia e denti Fra la viltate de'vellosi armenti.

Di piaghe alcun non dica;

Che bella rimembranza
D'un trofeo raddolcifce anco la morte;

Ed è parola antica,

Che col sangue s'avanza

Chi nell' armi desia nome di sorte E sa ciascun, che i Cavalier sublimi Son tra gli assalti a trovar morte i primi.

#### LXXIX.

Quando nelle marine di Corsica si conquistarono due Galeoni, fecersi schiavi Giannizzeri 160.

#### XII.

SE allor, che fan ritorno Co' Traci incatenati Le belle di Firenze armate prore, Dovesse alzar Livorno Tronchi di spoglie ornati Per vero testimon d'alto valore. Già foran di trofei carchi suoi lidi; Ch'estate mai non riede Senza mirare afflitti i mari infidi Da celebrarsi prede. Dianzi udiro le sponde Di Corfica guerriera Cavi bronzi avventar fulmini e lampi, E rosseggiaro l'onde Per battaglia aspra e fiera, E furo di Nettun funesti i campi. I Giannizzeri fier sul gran momento. Arfer d'alta virtute, Che non si combattea lana ed armento, Ma la lor servitute. Qual crudi Orfi vellofi Vibrano l'unghia e'l dente, E contra il Cacciator cercan difesa, Tale i tanti famoli Campion dell' Oriente Nel periglio sovran fecer contesa, Ma nulla fu; poiche feroci esempi Lasciaro infra' nemici. Caddero al fin: gli scellerati e gli empi Son mai sempre infelici. Allor gl'incliti Legni Volgean le vele ardite Il gran Livorno a rallegrar non tardi,

E negli

Parte Prima. E negli umidi regni Le figlie d'Anstrite Verso loro tenean cupidi i guardi. Cosparso di coralli, alteri fregi, Suonava il buon Tritone. Ma Proteo alzava canti, e crescea pregi Di Cosmo alle corone. Dicea: forza Ottomana, Per cui giacquer disperse, Strano a pensar! tante provincie altere La discordia Cristiana Fu che il varco t'aperse A cotanto splendor, non tuo potere; Discordia, mostro sier del tetro inferno, Che foco orribil spira, Ministra rea del Correttor superno, M Allor ch' egli s' adira. a se giammai sapranno Pigliar nobil configlio I Re d' Europa, ove il gran Dio s'adora, Del Maomettan Tiranno, Vedransi in gran periglio I ricchi regni, onde esce suor l'Aurora; Che non faranno allor cotanti stuoli. Carchi di tante glorie, Se oggi di Cosmo han gli stendardi soli Han cotante vittorie? Apparve i crespi crini

Han cotante vittorie?
Mentre ei lieto dicea;
Apparve i crespi crini
Di bianche perle inghirlandata Dori;
E l'alma Galatea
Su' frenati Delsini
Movea penosa de' passati amori;
E prese immantenente a' cari modi
Dell' armonie soavi,
S' inviaro a Livorno, e davan lodi
All' onorate Navi.

#### LXXX.

Quando a Capo di Spartivento in Calabria si conquissò un Galeone, e nell'Arcipelago sotto la Fortezza di Schiatti si prese una Galera. Cristiani liberati 232. Turchi satti schiavi 230.

#### XIII.

Osmo sì lungo stuol lieto in sembianza, Che a' tuoi piedi s' atterra oggi dal seno, Perchè franco lo sai, letizia spande. Ei dee ben conservar la rimembranza Di questo giorno, e tu di lui non meno; Che quante volte in terra anima grande

Felicità comparte,

D'assonigliars a Dio ritrova l'arte.

Sforza dunque, o mio Re, l'alto pensiero,
Onde gli scettri tuoi splendono chiari;
So che di torri, e che di mura eccelse
E'forte quel che tu governi Impero;
O guardi l'Alpi, o pur disenda i mari;
So che i suoi nidi in lui Cerere scelse,
E che le genti industri

Son di Minerya nelle scuole illustri.

Son di Minerva nelle scuole illustri. Ma contrastati se ne van repente

Tai pregj al vento: ecco la Terra Argiva
Langue tra' ceppi, e di catene è carca;
E dell'aspro Quirin l'inclita gente,
Quando di palme eterne alma fioriva,
Calpestando superba ogni Monarca,
Trionsò tanto e vinse,

Perchè la spada infaticabil cinse.

Dannata vista, e di mirarsi indegna,

Gioventù, che di gemme orni le dita,

Che increspi il crine, e che di nardo odori,

Ell'hassi di mirar sotto l'insegna,

Che scuotendo cimier minacci ardita,

Che dallo sguardo sier versi surori,

E che

E che d'onor ben vaga

Esponga il petto a memorabil piaga.

Di così fatto onor saggio s'accorse

Giovanni il franco, che del Mincio all' onde Lasciò col suo morir l'Italia mesta; Poi per quell' orme ognun de' suoi sen corse: E Cosmo di Livorno in sulle sponde

Oggi l' Etruria a suon d'acciar tien desta

E con purpuree Croci

Manda in battaglia i Cavalier feroci.
Or chi di verde allor non cerca rami
A far ghirlande? e chi d' Aonii canti
Agli spirti guerrier non dà tributo?
Chi può l'armi tacer d'un Inghirami?
O la fervida man d'un Sozzifanti?
O l'intrepido core d'un Montanto?

O biondo Apollo, o Dive,

Di ciascun taccia chi di lor non scrive. Certo nel petto mio sembra, che avvampi

Ardor di Febo, o Calabrese arena,
Che a te non corra, io me srenar non basto;
E non men dell' Egeo trascorro i campi,
Ove le Turche braccia aspra catena
Costrinse al sin dopo mortal contrasto.

E sol mirò dolente

Schiatti, che bronzo fea tonare ardente. Potrei de' fregj, onde Parnaso adorna

L'altrui virtude, oggi abbellir miei versi.

Bacco in mente mi vien sul lido Eoo,

E so, che svelte rimirò sue corna

Dopo lung' arte negli assalti avversi

Sotto l'Erculea man vinto Acheloo;

E che campagne arate

Dieder non spiche, ma falangi armate.
Rammento l'Idra, e i sieri incontri e crudi
Se mai la turba delle teste orrende
Il germe sier d'Ansitrione assalta;
Questi son delle Muse egregi studi,
Che ogni vigilia a gran ragion si spende,
Allor che merto di valor s'esalta,

7 3

Ma quando alto ei lampeggia, Par che ornamento suor di sè non chieggia.

#### LXXXI.

Alcune canzoni in lode del Sommo Pontefice Papa Urbano VIII. Per lo giorno della sua Creazione.

I.

SCuoto la cerra, pregio d'Apolline, Che alto rifuona; vo che rimbombino Permesso, Ippocrene, Elicona, Seggi scelti delle Ninfe Ascree. Ecco l'Aurora, Madre di Mennone, Sferza le ruote fuor dell' Oceano E seco ritornano l'ore, Care tanto di Quirino a i colli. Sesto d'Agosto, dolci luciferi, Sesto d'Agosto, dolcissimi Esperi, Sorgete dal chiuso Orizzonie Tutti sparsi di faville d'oro Apransi rose, volino zefiri, L'acque scherzando cantino Tetide Ma nembi, d'Arturo ministri Quinci lunge dian timore a i Tracia Questo che amato giorno rivolgesi , Fece Monarca facro dell' anime Urbano, di Flora superba Astro sempre senza nubi chiaro. Atti festosi, note di gloria, Dio celebrando, spandano gli uomini Ed egli col ciglio adorato Guardi il Tebro, guardi l'alma Roma.

#### TXXXII.

II.

Strofe .

Qual fulla cetera, Per cui trionfasi Del basso Tartaro, Bella Calliope, Oggi degli Uomini Hassi a cantar?

Antistroft.

Fra scettri nobili,
A cui s'inchinano
Gentili spiriti,
L'almo, che adorasi
In val di Tevere,
E'senza par.

Epodo.

Quando del Mondo il Redentore eterno
Al Cielo ascese,
Allor cortese
A Pietro suo fedel diello in governo,
Perchè sul Vaticano
A' successori indi venisse in mano.
Strose.

Già quivi il ressero
Pastori d'anime
Per lunghi secoli
Con tale studio,
Che'l Re dell'Erebo.
N'ebbe dolor.

Antistrofe.

pecchio ben fulgido
Furo lor' opere,
Cui dentro i popoli
Cinti di tenebre
La via scorgessero
Del vero onor.

I 4

Epodo .

Ma del rio tempo la sì gran possanza Con spessi giri Fa che si miri Ogni cosa quaggiù cangiar sembianza, E sra l'umana gente Mutar vegghiamo in adoprar la mente.

Strofe .

Saul fottrassesi
Al facro Imperio
Di Dio grandissimo;
David disfecesi
In calde lacrime,
Quando peccò.

Antistrofe.

Quindi di biasimo
Quei sen va carico
Sozza memoria!
Questi si celebra,
Nè fra'nomi incliti
Tacer si può.

Epodo ..

Ma per altrui coglier non so dispregi-Lungo Elicona; Ben so corona Fulgida più che d'oro a' Grandi egregi; Però sopra il Permesso Al sacro Urban questa sì fatta io tesso.

Strofe .

Qual Rosa in Gerico
Tra' fior che odorano,
O quale è balsamo
Infra gli aromati,
Tal tra' Pontesici
Il vo' ben dir.

Antistrofe.

In van di tossico Arme sue vipere Megera Eretica; In van malizia Covando insidie Spera tradir

Epodo .

Come per Luglio delle spiche amante Aura rovaja Sgombra dall'aja Al suo primo soffiar le paglie infrante, Di Urban l'alta bontate Sgombra i costumi rei di questa etata:

Strofe .

Puri Luciferi,
Purissimi Esperi
Ci s'apparecchiano a
Giojosa Cerere,
E lieto Bromio
Trionserà.

Antifly of & .

Farà Melpomene
Che alto rifuonino
Celefti cembali;
E l'alma Aglaja
Co' piè d'avorio
Carolerà.

Epodo .

Febo d'allor cinto le terfe chiome,
In novi modi
Tesferà lodi
Dell'adorato Urbano al chiaro nome;
Per cui fatte gioconde
Eccheggieran del Tebro ambe le sponde.
I S LXXXIII.

#### LXXXIII.

IIT.

Strofe .

CU questo scoglio Spesso raccoglio L'ali del mio pensiero; Quando mi avveggio, Ch' ei per suo peggio Trasvola mal sentiero

Antistrofe .

Picciol foggiorno; Ma pure intorno Teti ci scherza, e Dori; E full' Aprile Aura gentile Viene a crearci i fiori.

Epodo .

Nè d'aspro Borea Per nubi gelide Sento alcun verno E pur d'Erigone Il can sì fervido Oui prendo a scherno.

Strofe

Caro ricetto Io qui soletto E d'ogni eura in bando, Con stil Tebano Del facro Urbano Fommi sentir cantando. Antifrofe.

Astro, che sorge Sul Tebro, e scorge Per superno viaggio; Al cui bel lume In van presume Nube di fare oltraggio. Strofe.

Formò per Ercole
La nostra Grecia
Schiere di mostri;
Per lui si finsero
Cotanto orribili
Di Lerna i chiostri.

Strofe .

In Erimanto
Gli fi diè vanto
Di tranquillar le felve,
Spense in Nemea
La belva rca,
Terror dell' altre belve.

Antistrofe.

Che non si disse?

Nesso trassse

Con ammirabil'arco;

Nè venne manco

Al Moro stanco

Sotto l'etereo carco.

Epodo.

Scese nell' Ebro,
E suor di Tenaro
Conduce a'rai del Sole
Con mano intrepida
I gridi indomiti
Delle Cerberee gole.

Strofe .

Cotal ragiona
Lungo Elicona
Clio che fiorita fplende;
E co'fuoi carmi
Di certo parmi
Ch'ella ciò dirne intende.

I 6

I mostri spegne
Chi voglie indegne
Dentro se stesso ancide;
E s'altri giova
Con nobil prova;
Ei può nomarsi Alcide.

Epodo.

Cotal si nomini
Urban Pontesice;
Ei pien d'alta virtute,
Ei mai non posasi;
Ei sempre impiegasi,
Pur per altrui salute.

# LXXXIV.

TV.

Strofe .

SUoi figli, e la magion del suo riposo. Brama in campo guerriero;
E più forse il nocchiero
De suoi tranquilli alberghi è desioso
Allor, che stanco ei mirasi
In Ocean che adirasi.

Antistrofe.

Ma non men l'alma de' Cantori egregi:
Ama l'alma quiete,
Quando sottrarre a Lete,
O contra invidia vuole armare i Regi;
Per la cui man s'indorano.
Le cetre che gli onorano.

Epodo:

Jo che riposo godo.
Oltra l'usato modo,
Alta d'Urban mercè.
Dritto è che per lui scriva.
Bella canzone Argiva,
Tributo di mia sè.

### Strofe .

Chi tacerne potria? poichè si vede Dal Cielo al fin discesa Astrea non vilipesa, E Cerere di qui non muover piede; E Bacco ad ognor piovere Da viti mai non povere.

### Antistrofe.

Pastorella al mattin con sua famiglia.
Guida tra selve armenti,
Nè delle faci ardenti
Di condannato amor temenza piglia a
Che solo i sochi splendono
Che ad Imenco s'accendono.

### Epedo .

L'Usurier, come sque, Con le Cerberee gole Qui divorar non sa; E l'arte degl'inganni, Di qui spiegando i vanni, Al Tartaro sen va,

# Strofe.

O gran Monarca de' Passor divini, Che gire al Cielo inviti, Son tuoi pregj infiniti; Ed io ne godo; i saltator delsini; In lago non si mirano, Ma per lo mar si girano.

### Antistrofe.

E se Atropo comparte al viver mio Alquanto de' suoi stami, Farò che indarno brami Tue glorie il tempo ricoprir d'obblio; Le Dive me n'assidano Che sul Parnaso guidano.

Epodo .

Or tu dall'alte cime,

In che siedi sublime,

Volgi lo sguardo in giù;

E gradisci mie voci,

Che volano veloci,

Serve di tua virtù.

LXXXV.

V.

Strofe ..

PER alcun non si creda,
Che'l mio cantar sopra l'Inachia cetra,
Dell'obblio vada in preda,
O tra'venti dispergasi,
O nell'onda del mare unqua sommergasi;

Antistrofe.

Vero è che d'Arno in riva Cigno frenava ed Aquiloni ed Austri Allor ch'egli si udiva; Ma fur sue voci tenere Scherzo d'Amore e di piacevol Venere.

Epodo .

Su Dirce, non d'Amanti
Sereni occhj e fembianti,
Ma fur prese a lodar destre scettrate;
Quinci volaro alteri
Sommi Duci e guerrieri:
Che taciuto valor quasi è viltate.

Strofe .

Pindaro al buon Gerone Inni compose, e di Cirene a' Regi, E celebrò Terone; E suoi carmi s'udivano Là dove di virtute atti fiorivano.

Antia

### Antistrofe .

Grande Urban sacrosanto,

E fulgor nuovo dell' Italia agli astri,

Te cirareggio e canto;

E vo' che invan s'adirino

Le serpi dell'invidia, ove ti mirino.

Epodo.

To non umano ingegno
Diede a sì nobil regno,
Ma Lui, che all'Universo impon sua legge;
Ed egli non vien manco,
Anzi sta sempre al fianco
Di chi sublima, ed a bell'opre elegge.

Strose.

Mentir non è concesso
Alle mie Muse, nè menzogna odiosa
Alberga il mio Permesso;
Vero Apollo ragionami.
E di bei gigli Verità coronami.
Antistrose.

Mosè gregge pascea
Sull'alto Orebbe; e Dio sommo lo scelse
Duce alla gente Ebrea;
Che non sece ei scorgendola,
E dal perverso Faraon traendola?

# Epodo .

Ei con sembiante invitto
Al crudo Re d'Egitto
Del celeste Signor la voglia aperse.
E quando al suo talento
Venire il vide lento,
Fe che orribili piaghe egli sofferse.

Strose.

Cinifi, strania guerra,
Ei suscito; di gracidose belve
Tutta ingombrò la terra;
L'acque sangue diffusero,
In ombra i rai del Sol tutti si chiusero.

Anti

# Antistrofe.

A tragittare ei piglia
Il mar per terra, e gli fu dato il varco 
Eterna meraviglia!
A piè nell'onda ei mises.
Ed il golso Eritreo per lui divises.

# Epodo .

Cadde per la foresta;
Di manna alma tempesta;
Inestabile cibo a lor vaghezza;
E dagli alpestri monti
Disgorgar sece sonti
Che sopra il mele a bere ebber dolcezza.

### Strofe.

Ma qual per l'atfa arena-Dell'Atabia romita, o bella Euterpe, Vaghezza oggi ti mena? Verso il Tebro avvicinati, Ed ivi umile al Signor nostro inchinati.

# Antistrofe.

Fa che tu baci il piede
A cui per suo cammin segnano l'orme
Sempre Pietate e Fede;
E da cui non disviasi
L'alma Giustizia che nel Mondo obbliasi.

### Epodo .

Il suo guardo cerviero
Mercurio lusinghiero,
Come quel d'Argo già, non addormenta;
Nè giammai può cotanto
Insidioso canto,
Che dall'orecchio accorto unqua si senta.
LXXXVI.

#### LXXXVI.

VI.

Strofe.

Mai fugge in Tracia il gelo,
Ride il Cielo,
E per noi Zesiro spira;
Omai Flora in terra appare,
E sul mare
Più Nettun sier non s'adira.

Antistrose.

In stagion tanto gradita

L'Alba invita
I mortali alla lor arte,
Altri a giogo i Tori lega,
Altri spiega
Fiere insegne al crudo Matte.

Epodo.

Il nocchier vara sua nave,
E sa solchi entro l' Egeo;
Ma per me cetra d' Orseo
Sposerassi inno soave;
E d'allor cinto le chiome
Lungo il Tebro io dirò come
Deggia ornarsi un sacro nome.
Strofe.

Caro al Cielo, o limpid' Arno,
Non in darno
Sopra i fiumi alzi la fronte,
Sì de' figli, e de' tuoi Regi
Sono i pregi,
E quaggiù le glorie conte,

Antistrose.

I tuoi Cosmi, alta memoria,
Han vittoria
Sull'onor dei più possenti,
Ferdinandi odo ammirarsi,
E cantarsi
De i Leoni, e de i Clementi.

Epo

Epodo.

Ma fulgor tanto lontano
Non dia lume a' versi miei,
Sian per me lampi Febei
I bei rai del grande Urbano.
Gedeon se al sacro Tempio
Minacciasse oltraggio, o scempio.
Madian con nuovo esempio.

Strofe.

Su cor mio, che in poppa io fento.
Sì bel vento,
Che difgombra ogni tempesta;
L'alma Euterpe ecco n'ha scorto.
Dentro il porto;
A dar fondo il ferro appresta,

Antistrofe.

Alle ciglia de' vulgari
Poco chiari
Sono gli astri anco del Cielo;
Ma con gli occhi al Mondo saggi
Stansi raggi,
Cui nell' ombra unqua sa velo.

Epodo .

Odo dir con nobil plettro
Di bei fior cosparsa Clio:
Voi, che accende alto desio
D'aureo manto e d'aureo scettro
Grand'onore e farsen degno,
Ma per Dio reggere il Regno
D'ogni onor trapassa il segno.

LXXXVII

#### LXXXVII.

VII.

Strofe .

O Bella, che foggiorni
Tta i cerchi adamantini,
Dell'alto Olimpo ardente,
E che fe in terra appari
Con larga man diffondi
Amabili teforì

Antistrofe ,

Pace, de cui splendori
Già tanto i nostri giorni
Fur chiari e sur giocondi,
Oltra quai gioghi Alpini,
O Pace, oltra quai mari,
Volar vuoi tu repente?

Epodo .

Qual fiero orgoglio de' mortali, o quale Furor Tissfoneo, Ti caccia in suga, e satti metter l'ale? Non sia sorza di preghi Che a rimaner ti pieghi? Strose,

Dunque in orride spade
Cangeransi gli aratri?
E le cetre amorose
Verranno odiose trombe?
E l'erbe degli armenti
Fian de' destrieri armati?
Antistrose.

Torransi i figli amati
Alla canuta etade?
E vedove dolenti
In monti oscuri ed atri,
Sulle suneree tombe
Ululeran le spose?

O de'giovani cor conservatrice,
Amica d'Imenei,
O di Pomona, e di Leneo nudrice,
O Pace; ove ten vai;
Ferma le piume omai.

Strofe .

Ma fe di nostra vita
Il così caro Aprile
Ha da voltarsi in verno,
Ninfe del bel Permesso,
Siate falda difesa
Al sacrosanto Urbano.

Antistrofe.

Dite, che da lontano
Sua bontate infinita
Scorse la ria contesa;
E come ei su simile
Al valor di se stesso
Incontro al mostro inferno.

Epodo.

Ei bene agli occhj suoi rivolse il sonno, E sua quiete al core; Ma fornissi i desir sempre non ponno; Tal volta è di diamante L'ira del gran Tonante, Strose.

Seco ben si consiglia
Chi Dio mai non offende a
Ove talor s'offenda,
Bel consiglio e pentirs;
Ma chi nel mal s'indura,
Scampo alcun non s'aspetti.
Antistrose.

Italia, odi i miei detti:
Al ciel volgi le ciglia,
Che indi n'andrai sicura.
Chi ben vivere apprende,
Non saprà sbigottirsi
Sotto minaccia orrenda.

Piani della Clemenza i varchi or fono; Il grande Urban riapre Le porte della grazia e del perdono; E scorge i nostri passi Là dove a gioir vassi.

### LXXXVIII.

VIII.

Strofe ,

Sopra tutti a bear la mortal gente,
O Sanitade eletta,
Con gran ragion, più che tesor diletta,
Alla freschezza dell'etade ardente;
Ben sorte, ben possente
Rinverdir col bel sior di gioventute
Le membra sotto giel satte canute.
Antistrose.

Soave al villanel, dolce a'nocchierí
Per lo grembo de' mari,
Cara al Saggio infra'libri, e fra gli acciari
Di Marte micidial cara a' guerrieri;
Dentro a' palagi alteri
Senza te, che farian, falvo mal nati
Poffeffori di vita i Re scettrati?

Epodo.

Nè sul gran Vaticano
Or potrebbe cessar l'altrui sciagure,
Nè sarebbe avanzar nostre venture
Il sacrosanto Urbano,
Giona, se atra nel mar sorge tempesta,
E'Giosuè, se Amalechiti insesta.

Strofe.
Sento, che Pindo ad or ad or non tace
Di non so quale Atlante,
Ma Pindo di trastullar la plebe errante
Non si reca viltà l'esser fallace;
To con cetta verace

Dird,

Dirò, che il mio Signor sostenta il Mondo, E con alta virtute il sa giocondo.

Antistrose.

A preghiere di lui quaggiù discese
La discacciata Astrea;
Ed oggi in val di Tebro erra Amaltea
Con larga man de' suoi tesor cortese;
Spegne le faci accese,
E rompe l'arco a' condannati amori,
E di Bellona rea sgombra i surori.

Epodo.

Duri arnesi di Marte

Asta e coltel son nella destra armata

Della felici Cerere dorata

Belle sfalce ritorte;

Ed i sieri elmi ed i ferrigni usberghi

Fansi d'Aracne filatrice alberghi.

Strofe.

Trasvola il suo gran pregio ogni confine,
Quaggiù ben poco a dirsi;
Ma sia lassù fra voi troppo ad udirsi;
O del coro Febeo Ninfe divine?
Trasvola ogni confine,
E' colassù fra voi poco ad udirsi,
Lodando il sacro Urban non può mentirsi.

Antistrose.

Oprate dunque, o di virtute amiche, Sicchè mio stil non cada; Ondeggia innanzi a me campo di biada Ripien di solte ed adorate spiche; Dolcissime satiche Far grande per Urban messe di gloria, Ed a Lete involar la sua memoria.

Epodo.

Mal felice virtute,
Se alte voci per lei non van diffuse;
Ed a gran torto coronate Muse,
Se per virtù son mute,
Via più negando l'Apollinea fronda
A chi già beve d'Aganippe l'onda.

Stro-

## Strofe .

Dica oggimai dell'amator sbranato,
Dica il Campo Pangeo,
Ch'ei posto in paragon col gran Masseo;
Nel più caro cantar su scillinguato;
Nè tu chiomindorato
Festi quaggiù, com'ei, dolci concenti,
Quando, o rettor del Sol, reggevi armenti.

Antistrose.

Se unqua fra' setti colli a lor ben nota
Ei disciogliea la voce,
Ogni Nume Latin corse veloce,
Da vicino a raccor ciascuna nota:
E se lungo l'Eurota
Scosse con dotta man le cetre Argive,
Gemmaronsi di sior le belle rive.

Epode .

Veggio, che Idra rabbiola
Nemica del Parnalo arma furori;
Ella infettar vorrebbe edre ed allori,
Ma non può, ma non ola;
Stiasi negli antri inferni orridi ed atri
La forsennata; ivi bestemmi e latri.
Strofe.

Castalii fior sono d'onor ghirlande
In sull'eccelse teste;
Ed è l'onda canora onda celeste,
Se di puro Elicona ella si spande.
Fede ne saccia il Grande,
Che valse a soggiogar l'acque Eritree,
Sommo Rettor delle salangi Ebree.

Antifirofe.
Debora forse se sentir invano
Di Cadumino al sonte?
E vanamente di Sion sul monte
Davide all' arpa solea por la mano?
Quei carmi il bel Giordano,
E giojoso gli udiva il bel Carmelo.
E sempre cari or sono uditi in Cielo.

Epo-

Tra le cime superne
Cosparse di splendor, campi stellanti,
Altro già non si sa, che innalzar canti
Tra quelle anime eterne.
Deh Clio, deh di quei versi a me concedì,
E potrò gir del sacro Urbano a i piedi.

#### LXXXIX.

IX.

Strofe .

A di udir mi rimembra
Melpomene cantare, inclita Musa,
Che il fiero teschio della ria Medusa
Sassificava altrui le vive membra;
Si dal volto crudel spandeasi suore
Mirabile terrore.

Antistrofe.

A ragion bestemmiate
Sembianze ognora dell'umano ingegno;
Certo ragion; ma già non manco è degno
Paventar l'esecrabil povertate,
Odioso mostro a tormentarne, forte
Più che falce di Morte.

F. podo .

Costei vile per se suor di misura,
Altrui col solo nome anco nojosa,
Dell'ozio nacque, e della disventura;
Ed al dispregio poi si diede a sposa;
Delle querele amica,
Mirasi sempre a lato
Ed affanno e satica;
Fabbrica ognora lusinghevol frodi,
E s'avventa per uso in varj modi,

Strose.

Me, che in riposta parte Sul Parnaso salia per via deserta, Già minacciava; e m'assalia coperta

Sotto

Sotro l'acciar del sunguinoso Marte; Già le mal'arti sue metteva in opra, Empia già m'era sopra.

Antistrofe.

Per entro un aer hruno
Sorgèa tempesta a' miei viaggi avversa;
E mia speranza omai cadea sommersa;
Tal trascorreva il Tridentier Nettuno;
Io stava in sorse con pensier devoti
Verso chi sar miei voti.

Epodo .

Oh quale a tanti tranquillar baleni,
Oh quale, oh quale apparirà Polluce?
Mentr'io così dicea, lampi sereni
Cosparse intorno a me candida luce;
Urban dall'alta Sede
Spirò soavemente
Aura di sua mercede;
E non sinto Polluce a mio consorto
Appianò l'onde, e mi ridusse in porto.
Strose.

Quinci alle più remote

Pi agge del bel Permesso io mi rivolgo,

E cerco bene attento, ed indi colgo,

Ove ridono più l'erbe ssorite,

Bramoso poscia di versarle inchino

Al piè sacro e divino.

Antistrofe.

Oscura cosa e vile
Oro è al pensier di regnator sovrano,
Se non che in darne altrui con larga mano i
Fa chiara prova del suo cor gentile.
I Grandi sulla terra han per tesoro
Almo plettro canoro.

Epodo.

Cui non è noto d'Alessandro altero
Il grido che finor tanto rimbomba,
Quando per se bramando un altro Omero,
Sospirò del Pelide in sulla Tomba?
Ha vaghezze maggiori

Chiahrera P. 1.

K

Urban

Urban celeste in terta;
Ma di veraci onori
Lascia guidarsi alla virtute, e brama
Farsi del nome suo serva la Fama.

Strose.

Però gli alti pensieri
In me riscrti alcun timor non frena;
Intorno a queste mete, in quest' arena
Han da sudar correndo i miei destrieri;
Or, bella Clio, da cui soccorso attendo,
Onde principio prendo?

Antistrofe.

Dirò de' suoi fresch' anni
I giorni spesi in ascoltar Sosia?
O come in correggiar l' alma Talia
Ebbe per gioco il sosserire assanni?
Quando, abborrendo il rio venen di Circe,
Bevea l'onda di Dirce?
Evodo.

In mezzo i sette colli i spirti egregi
Empier solea di meraviglia il seno;
E sulla Senna, gran messaggio a' Regi,
Quei grandi sea meravigliar non meno;
Poi di bell' ostro asperso
Tenne del Vaticano
Lo sguardo in se converso;
Ed un tempo insegnò, come si spegne
L'avara rabbia delle liti indegne.

Strose.

Che fo? dunque m' affreto
Tutti i fiori a raccor d'un' ampia riva?
Fatica immensa; deh posiamo, • Diva,
A pregj sommi: ecco il veggiamo eletto:
Siede nocchier sovra l' eterea barca,
E del Mondo è Monarca.

Antistrofe.

Sotto saggio governo
Staffene in calma il suo diletto Legno:
Nè teme d'Aquilone aspro disdegno,
E se fremere ei sa, frema l'inferno:

Quale

Parte Prima.
Quale orgoglioso il neghenà? follia
E'sostener bugia.

## Epodo .

Arte di lingua è vana, ove dispiega
Le sue ragion la veritate istessa.
Nacque Urbano alle palme; Istro nol niega,
Ed Italia non manco oggi il confessa.
Svegliasi il vulgo, e dice:
Roma ha ben poche squadre
Per farsi vincitrice.
Ah sciocca plebe, ove con destra ardente
Fulmina Dio, non sa mestier di gente.

# Strofe .

Era il buon Gedeone
In Madiano alle battaglie intento:
Ed a lui disse Dio: scegli trecento,
E rieda il rimanente a sua magione;
Io non vo, che oggidì questa vittoria.
Di vostra man sia gloria.

# Antistrofe.

Ubbidifce il gran Duce; Indi con trombe gl'inimici assale; Gli suga, e dietro lor poi mette l'ale, Ed al varco di motte ei gli conduce; Tutti del sangue lor sur pieni i lidi, E tutto il Ciel di gridi.

#### Epodo .

Or stian tremanti, e dian l'orecchia gli empi Il Dio, che per gli Ebrei sece disesa, Sempre quaggiù rinnoverà gli esempi, E sarà scampo alla Romana Chiesa. Il sovero s'Immerge Dentro l'acque spumanti, Ma non mai si sommerge; Il sedele di Dio ben si travaglia, Ma non è sorza, che atterrarlo vaglia.

XC.

X.

. Strofe .

Rido antico rifuona

Che la fama è fornita

Di mille orecchie; e che mille occhi gira;

E più, ch' ella ragiona

Con mille lingue unite

Sopra ciò ch' ella ascolta, c ch' ella mira;

Or quinci d'affermare io prendo ardire,

Che non mai sempre la sua voce è vera,

Ma ch' ella alcuna volta è menzognera.

# Antistrofe.

S'accompagna ad errore
Soverchio favellare;
Per bella prova oggi ne fono esperto.
Va famoso rumore
Empiendo Cielo e terra,
Che Pindo d'ogni grazie oggi è deserto:
All'orecchio di Re grillo notturno,
Porta manco di noja, e men l'attrista,
Che la voce Febea d'un Citarista.

Epodo.

Sorga il cieco fra noi, che tanto vide,
E bene armando la Meonia lira,
Ei rirolga da Lere il gran Pelide,
Fia nudo. Dive fon le Muse, è vero,
E'ver, che amiche della gloria eterna,
Sopra l'obblivione elle hanno impero;
Ma loro basti quel Parnaso aprico:
Dirsi talmente ascolto; ora io che dico?
Che dico? Innalzo i carmi,
E per la verità m'accingo all'armis.

Strose.

Chiamo chi regge il freno
Inclito della Dora;
Chiamo del Mincio a contraddire i Grandi,
E vo'

E vo'chiamar non meno
I Regi alti dell'Arno,
Cosmo eccelso, e con lui due Ferdinandi,
Costor della mia certa il Greco legno
Non ebbero in dispetto, anzi il gradiro,
E lo fregiaro d'or, poi che l'udiro.

Antistrose.

Quinci lor cara mano,
Qual d' Aganippe amica,
Oggi divulgo e volentier celebro;
Ma che? del Sacro Urbano
Vuolsi tacere il pregio,
Sommo Pastor, sommo Rettor del Tebro?
Ei dell' Aonio coro e canti e preghi
Non solo sempre di buon grado ascolta,
Ma le sue cetre ei piglia in man tal volta.

Epodo.

Almo Donzelle, che l'eburnea fronte,
E la bellezza delle crespe chiome
Terger solete nel Castalio sonte,
Su d'Engaddi nel pian fiori intrecciate.
Sopra il Libano omai tessete fronde,
E di sì gran Pastore il crine ornate:
Titol d'ingrato a cor gentile è tosco.
Non sia del tetro obblio nembo sì sosco,
Che a lui non si rischiari.
E l'atra invidia a riverirlo impari.

Dezno mai sempre, degno
Dell' alma eccelsa Sede,
Ove oggi posto egli è beato, e bea;
Poichè il nobile ingegno,
Fra le nebbie del vulgo
Mai sempre il Sol della virtù scorgea;
Nè giammai su del Mondo arte sì scaltra,
Che a sargli inganno ella movesse ardita,
E non tornasse alla per sin schernita.

Antistrose.

De' saldi suoi pensieri Nella rocca sublime Ad ognor la ragion fu vincitrice;
Or chi fia che non speri.
Sotto sì fatto scettro.
Sulla terra impetrar vita felice?
Fiera tiranna delle piagge Eoe;
Falange Macedonica, ben dei
Cosparger di silenzio i tuoi trofei.

Epodo.

Mio stil per ira a favellar non prende;
Parlo per vero dire, ed è malvagio
Chi di sentir la verità si offende;
Dunque Alessandro abbatte i Greci, e poi
Fiacca le corna al Nilo, indi fra Persi
L'impeto sa sentir de lampi suo;
Nè per cammino egli era lasso ancora,
Ma ruppe i suoi viaggi
Morte crudel che non paventa oltraggi.

Strofe.

Quai Leoni affamati
Sovra cervetta ancisa
Fra lor mettono in prova unghioni e denti ;
Tale i suoi Duci armati
Per l'immenso retaggio
Corsersi incontra a guerreggiar frementi.
Ah dell'Imperio lor miseri giorni!
Quanti in quel tempo per discordi acciari
Ondeggiaro di sangue e siumi e mari!

Antistrese

Al gran Guerrier Latino
Ora volgasi il guardo,
Poichè sul Rubicon ruppe il divieto.
Il popol di Quirino
Provò secol giammai
Per la sua libertate unqua men lieto?
Vide Tessaglia, vide Libia, e Spagna
Starsene vilipesa, e senza sossa
La carne uccisa de' Romani e l'ossa.

Evodo:

Armasi quinci il successore, e spiega Insegne minacciose a sar vendetta, Parte Prima . .

Ad altri vincitor la vita niega,
Tutte funesta le marine Etnee,
Ed a domar le Paretonie prore
Fulmina di furor sull' onde Egee.
Sì fatti fur quegli oltraggiosi; or quale
Sacrasi al nome lor fama immortale?
Con strage sì prosonda
Per uomo adunque Monarchia si sonda?
Strose.

O belle Albe ferene,
Che di Roma sgombraro,
Dolce cosa ad udir, notte sì ria!
Pien di pietà sen viene
Pietro soletto e scalzo
La Croce a sublimar sin di Soria.
Vuol che d'ingiusto amor si spegna il soco,
Che umiltate corregga i cor superbi,
E che a ciascun per legge il suo si serbi.

Antistrose.

Di verace virtute,
Ad onta de' tiranni,
In mezzo a' sette colli un sonte aperse,
E per altrui salute
Con intrepido petto
Sprezzando ogni martir morte sosferse;
E lui traslato insra le stelle eterne,
Non vengono quaggiù men successori,
Pur satti eccessi, degl' istessi onori.

Epodo.

L'occhio di Dio, che in ogni parte vede, Sceglie per se ministro agli alti ussici, Perchè ei s'adora, e se gli bacia il piede: Ed oggi al sacro Urban di tre corone Orna la fronte, e dagli in man le chiavi, Sì, che ei del Cielo a suo voler dispone, Sommo Pastor della Cristiana greggia. Or stiasi lieto in sì mirabil Seggia, Ed io, per farlo chiaro, Su Pindo intaglierò marmi di Paro.

K

#### XCI.

Al Serenissimo Ferdinando Medici Gran Duca di Toscana edificatore di Livorno.

Inclita Ninfa dell' Argivo Ismeno,
E reina d'Asopo,
Tebe, d'orgoglio, non gonsiare il seno.
Nol ti gonsiare; Io ben esperto e chiaro
So quali eccelsi pregi
A meraviglia il tuo bel nome ornaro:
So che d'Ererei carmi
Già risplendesti, e di Dedalei marmi.

Antistrose.

Io fo, che agli anni, e che di Lete all' onda, S' invola il grande Alcide,

B fen vola per l'alto Epaminonda;

Ma non per tanto fra lufinghe indarno

Ergi la fronte, ed off

Or far contrafto alla Città dell' Arno;

Ed indarno diffuse

Han sue menzogne a tuo favor le Muse.

Estro ingegnaso che d' Aonii siori Acqua distilla, ad ingannar possenti, Onde appo i cor delle leggiadre genti Vaga bugia qual verità s' onori.

Strofe.

Per l'Universo infaticabil gira
Fama volando, e canta
L'opra immortal dell' Ansionia lira,
Quando per l'alto suon mossero i passi
Dall'erre cime, e pronti
Per lungo calle s'affrettaro i sassi;
Ed indi preser cura
Di crescer gloria all' Echionie mura.

Antistrose.

Io non fon schiso, e non m'assal disdegno, Se il Popol di Parnaso Talor di verità trapassa il segno.

Ador-

Adornar la virtù non è mentire: E sollevare al Cielo Sommo valor non è biasmato ardire; Io talor sul Permesso Di così far ben configliari me stesso.

Epodo . Ora non già, che per tal modo altero Risplende il merto del Signor che io canto,

Che fora vil favoleggiato il vanto; Si fatto appar per se medesimo il vero.

Strofe . Voi che di Stelle, e non di gemme e d'ostri, O Cosmo, o Ferdinando,

Avete seggio in su gli Eterei chiostri, Chinate il ciglio a riguardar Livorno; E vedete siccome

Rapido move, e come a lui d'intorno, In su fervide rote

Corre il campo di gloria il gran Nipote. Antriftofe.

Ei di pregio volgar non si consiglia. Pianta nuova Cittate, Che degli altrui pensier sia meraviglia, E chi vedendo per sentier quieti, Infra terrestri alberghi Ognora passeggiar l'instabil Teti, Avrà scarsa la mano,

In dar belle ghirlande al mar Toscano. Epodo.

Onde il Sol cade, ed onde forge, ed onde Soffia Austro, ed Aquilon, nocchier verranno, E colmi il petto di stupor vedranno Rizzarsi ampia Cittade in grembo all' onde.

Strofe. Non sia chi faccia a se medesino froda; Là dove ozio verdeggia, Indi non suole uscir frutto di loda; Dell' iniquo adoprar mercede è l' onta; E quando il vizio sorge, Ogni chiarezza dell' onor tramonta.

Nul-

Nulla al fin de' diletti
Anima grande, falvo biasmo, aspetti.

Strofe.

Se de' Greci guerrier l'ampio drappello
Facea foggiorno in Lenno,
L'or non godea del celebrato vello;
Nè la Srella, che in Cielo anco riluce,
Rinnoverebbe il vanto
Pur oggidì della Spartana luce
Se a lui fembrava reo
Il cotanto fudar nel campo Eleo.

Epodo.

Credesi il vulgo d'ignoranza carco Salire al Ciel per dilettore strade, Ne solle sa, che in precipizio cade, Se da Virtù non se gli mostra il varco.

## XCII.

Al Serenissimo Gran Duca di Toscana. Ferdinando Secondo.

Per Firenze disappestata.

Strofe.

A Voi men vegno al fine, a voi men vegno,
Amatissimo giorno,
Care rive dell' Arno, a voi men vegno;
E d'edera Dircea le tempie adorno,
Lieto qual nuovo sposo,
Impenno giocondissime parole;
E con Dedaleo piè tesso carole
Sotto alloro frondoso.

Antistrose.

E perchè non cantar? sorge tra rose
La ben fregiata Aurora,
Che d'ambrosia del Ciel son rugiadose;
E ricco di più raggi onde s'indora\_
La region celeste,
Febo sucente la stagion rimena,
Sicchè Firenze mia torna serena
Fuor di nubi funeste.

Epodo .

Talor su nostre colpe il gran Tonante
Dal Ciel fulmine vibra,
E di giusto suror turba il sembiante,
E mostra chiaramente al popol rio,
Che dell' altrui fallir non prende obblio.

Strofe.

Le Ninfe di Sion, coro verace,
Se a' lor cari concenti
Rivogliamo la mente, unqua nol tace;
Ecco Davide numerò sue genti,
Vago d'onor, ma forte
Spiacque nel Ciel la vanità superba,
E fra' popoli suoi, come fra l'erba,
Regnò salce di morte.

Antistrose.

Cadeano madri, vedovelle, infanti,
Alcun non su sicuro,
Da per tutto correva onda di pianti;
Di soltissimi guai nuvolo oscuro
Gerusalem coperse;
Venuta specchio d'ogni doglia al Mondo;
E vero su, che d'ogni doglia in sondo
Misera si sommerse.

Epodo.

Ma qual prendo cammino! ah che travio?
Su quella grave etate
Lungo il Giordano il Regnator fu rio,
Ma ful fresco dolor, che tanto crebbe,
Per certo il nostro Re colpa non ebbe.

Strofe.

Inghirlandato i crin sul fin degli anni
Presso il Rettor de' Cieli,
Non sa lingua trovar, che lo condanni;
Bear con larga mano i suoi fedeli,
Dar brando a' giorni armati,
Se guernito d'acciar Marte risona;
Tenere in seggio Astrea di sua corona
Son sì satti i peccati.

6

Antistrose.

Per noi su, che dall' alto ira celeste.

Noi gli ssrenati e gli empi,

E con viztute i nostri error corresse.

Porse verace di pietate esempi.

Non, paventò periglio,

Ma le sorze di Lachesi sostenne,

Ed agli altrui martir manco non venne.

Con opra e con consiglio.

Epodo.

O dell' amabit Cosmo amato erede,
Cui sul punto di morte,
Quasi astro di salute il Ciel ne diede p
Qual farem risonar per tua memoria
Sulle cime di Pindo inni di gloria 2

Strofe.

Dell' ampio Nilo memorabil' onde
Egitto ave a bastanza
Nè per suo scampo cerca pioggie altronde;
Non paghi appien di tua gentil possanza.
Tussiam dentro di Lete
Di stranieri consorti ogni vaghezza;
E quinci ognor sentiam d'alta dolcezza.
Farsi l'anime elette.

Antifivofe.

Or quaggiù cresca suo valor, siccome
Di Libano sul monte
Cedro, che a meraviglia alza le chiome;
E come presso mormorar di sonte
Bel Platano, che invita
L'orme posar di Peregrino stanco;
Ed ei s'adagia, indi, allenato il fianco,
Lodandol sa partita.

Ma come chiudi tu, Popol Tirreno,
Tanta ventura ia petto,
Ed alla lingua non disciogli il freno?
Per minore cagion vantossi Delo,
Che in lei nascesse il Sol pregio del Cielo.
XCIII.

#### XCIII.

Al Principe CARLO Duca di Ghisa. Per la presa della Roccella.

Come dall'Oriente aprendo al Sole
Il dorato fentiero
L'Alba di luce incoronata il crine,
Con la man bianca più che nevi Alpine,
Dallo stellato impero
Sparge nembi di rose e di viole,
E con dolci rugiade,
Del Ciel liquide perle, il seno inonda
Della gran Madre antica, e la seconda
Di fiorita beltate;

Antistrose.

Così mia lingua di dolcezza Iblea
Soavemente aspersa
Piove rugiada su' gran gigli d'oro;
Gigli intrecciati al trionsante alloro,
E sovra lor riversa
Stile immortale di virtù Febea:
Ed ora a sar corona
Di sì bei siori alla real tua fronte
Al suon de' versi miei saran ben pronte
Le Dive d' Elicona.

Epodo.

Su dunque armi la mano,
Bella Vergine Clio,
E con dardo Tebano
Il tempo alato, e'l neghittofo obblio
Fulmini ardente,
E qual totrente,
Che l'ampia terra allaga, i regi vanti;
Sparga di Ghifa in ammirabil canti.

Altri su corde, armoniose lingue
D' eburnea cetra altera,
Canti, che germe sei di Carlo il Grande,
E tessa agli Avi tuoi auree ghirlande.

LO

188 Rime del Chiabrera

Io tua virtù guerriera
Con tromba eccelfa, e che non mai s'estingue
Nel Tempio della Gloria
Oggi confacro, onde i sublimi onori
Nati e nudriti a' tuoi guerrier sudori
Eterna abbian memoria.

Antistrose.

Ma qual primiero a' risonanti strali
Di mia voce canora,
Fra cotanti trosei, si gno diviene:
Tra le Stelle del Ciel pure e serene
Esp ro pria s' indora;
Così l' alto valore
Che rosseggiar di sangue orribilmente
Fe l'onda Rocellese, or la mia mente
Ingombra di stupore.

Epodo.

Alma di folle speme

Le lusinghe soavi

Chi giunger tenta insieme

Con mano angusta l'animate travi

Di selva immensa;

E s'altri pensa

Tutto delle tue glorie il Ciel varcare,

Darà precipitando il nome al mare.

Strofe.

Io sol t'ammiro entro a' funerei lampi.
Qual procelloso Arturo,
D' Ansitrite turbar gli ondosi campi.
E' men di te possente
Sull' Ocean, se a dissipar l'antenne,
Move armato di gel Borea le penne,
Orgoglioso fremente.

Antistrose.
Tu sembri in mare il Correttor de' mari,
Il Genitor de' venti,
Lo Scotitor della terrena mole,
Di cui son siera orrisonante prole
Vasti siumi correnti;
Ma non dell' Ocean gli orgogli amari,

Col gran tridente frangi; Vibri la fpada, e da'rostrati legni Mandi svenati a'tenebrosi regni L'eretiche falangi.

Epodo.

Poi se de' bronzi ascolto
L'alto rimbombo orrendo,
Tu mi rimembri in volto
Su Flegra tonator Giove tremendo;
Allor che vinte
Caddero estinte,
Al saettar de' solgori tonanti,
L'orride teste degli Etnei Giganti.
Strose.

E mentre ardendo di disdegno interno
Hai la morte nel brando,
E sol col guardo sulmini terrore,
Erra per l'aria un minaccioso orrore,
Tonando e solgorando,
E sembra incendio il Mare, il Cielo inserno;
Altri more, altri langue,
Altri vivendo han per sepolcro l'onde;
Ogni petto, ogni cor largo dissonde

Antistrose.

A tanto ardire, a così gran fortezza,
Qual sul mattin d'Aprile
Si dilegua dal Sol la nebbia oscura,
Caddero a terra l'esecrate mura,
Dell'empietà covile.
Ivi non più con barbara sierezza
Al Monarca del Cielo
Negansi incensi, sacrisici e voti;
Or porgon prieghi i Popoli devoti
Con puro ardente z-lo.

Altri fiume di sangue.

Canti la fama eterna,
Che'l bellicofo Alcide
Al portento di Lerna
Le fette teste rinascenti uccide;

Glorie

Glorie mendaci.
Ben son veraci,
Inclito Carlo, le celesti imprese,
Onde atterrasti l'eresia Francese.

# Strofe .

Le tempie ornar di vincitrice palma
E' supremo diletto,
Per gaudio è incomparabile infinito,
Se a mille rischi coraggioso ardito
Prima s'offerse il petto;
Nocchier che solca il mare in bella calma
Non ha pregio dell'arte,
Sol quando incontra orribile tempesta,
Sol quando ad onta di procella insesta
Mantiene arbori e sarte.

# Antistrofe .

D'Africa tutta col terror del ciglio
Cefare ebbe vittoria,
Non già di lauro inghirlandò le chiomè,
Nè quivi accrebbe al formidabil nome
Lampi di vera gloria;
Ma quando ardente entro il mortal periglio
Pugnò col Franco, e vinfe,
Perchè fangue versò, fparfe fudori,
Di palme eccelfe e trionfali allori
L'alma fronte si cinfe.

## Epodo .

Or se in perigli estremi
Forte movesti il piede,
Deh quali onor supremi
Daranti, o Carlo invitto, alta mercede?
Non bronzi, o marmi,
Non suon di carmi.
A chi per Dio quaggiù guerreggiar vuole
E' Campidoglio il Ciel, corona il Sole.

# CANZONI

# LUGUBRI.

F.

Per FABRIZIO COLONNA.

Morì navigando in Spagna per la Guerra di Portogallo.

EH qual mi fia concesso

Stil di tanto dolore, Onde accompagni il core, O Febo, o Re dell'immortal Permesso, Se vi ha Musa pietofa, Che, ove morte ne fura Anima gloriofa, Osi di lagrimar l'aspra ventura; Ella dal Ciel discenda, E meco a pianger prenda. Lasci la bella luce La bella Diva, e mesta Rechi cetra funesta, Poichè morte ne adduce A lagrimar de' Colonnesi il Duce; Nobile pianta altera Svelta da'nembi, e doma Sul fior di Primavera: Forte sostegno, e Rocca alta di Roma, Folgoreggiata a terra Con lagrimevol guerra. O nato in lieta sorte Di Genitor felici, Come tristi infelici Corfer tuoi giorni a mortel

Fen

Rime del Chiabrera Fervida destra coraggiosa e forte, Sangue di stirpe antica, Sempre tra schiere armate Sempre di pugne amica, Già non dovea sulla più verde etate Dura morte involarte Senza prova di Marte. Ah che se a te più lente Giungean l'ore del pianto, Forse perdea suo vanto Un dì l'empio Oriente: Ma dove il suo ferir vien più dolente, Morte colà più punge, E più gli strali ha pronti; Così d'Italia lunge. O bell' Alba d'Italia, ora tramonti; E si vien teco a meno Tanto del suo sereno. Cruda barbara scola Che altrui biasma i sospiri: O s'altri suoi martiri Col lagrimar confola; A me non scenda in cor sì ria parola: Chè dolce è far querele Colà dove n'offese Dura sorte crudele: Ed è di nobil core atto cortese Dare amorosi accenti Alle più chiare genti. Certo, se Alma è fra noi, Del tuo morir men pia, Certo, Fabrizio, obblia I tuoi sì chiari Eroi; Ma vide in arme pria Ravenna, e poi Vide Adice in periglio; Se della vostra gloria Per forza e per configlio Deggia Italia tener breve memoria, O Anime Reine Delle Virtu Latine.

Stan lungo d'Ambro i lidi Di Prospero gli allori; Mille armati sudori Mille onorati gridi; E poco dianzi in Campidoglio io vidi Nuovi titoli egregi; E giù da nobil Archi, Scorno a' barbari Regi, Pender faretre insanguinate ed archi, E mille spoglie appele Al più gran Colonnese. Caro giocondo giorno, Quando all'amiche voci, Ouando a' bronzi feroci Tonava il Cielo intorno: E di auree gemme, e di-ghirlande adorno, Su candido destriero, Trionfator Romano, Traea sua pompa altero Alla Reggia di Pietro in Vaticano: Dolce pompa a mirarli, E dolce ad ascoltarsi. Allor tu Pargoletto, Emulator paterno,

D'alto valore eterno Tutto infiammasti il petto; Ma morte il tuo valor prese in dispetto. Dunque alla patria riva Gente barbara strana Non condurrai cattiva? O conversa in dolor gioja Romana, O glorie, o nostri van:i Fatti querele e pianti!

## TT.

Per Latino Orsino della Mentana dopo molto guerreggiare morì di gocciola.

R che a Parnaso intorno Cogliendo io giva del fiorito Aprile

Qual

194 Rime del Chiabrera Qual più gemma è lucente, E ne sperava adorno Ad onta della morte il crin gentile Dell' Italica gente, Già, lasso me, già non credea repente Far di lagrime un fiume, E pianger dell' Italia un sì bel lume, Ma non sì tosto ascende Febo sul dorso a' suoi destrier socosi, Che insuperabil sorte Piega grand' arco, e'l tende, E spinge incontra noi strali dogliosi, E saette di morte; Forte è fra' venti procellosi e forte Scoglio fra l'onda insana; Ma non è forte la lerizia umana. Ben dietro Marte rivolgesti il piede

O chiaro, o nobil Duce,
Ben dietro Marte rivolgesti il piede
Per sentier di sudore;
Ma qui tra l'aurea luce
Non su man pronta a dispensar mercede
Al degno tuo valore;
Ed or, che orrida morte in tetro orrore
Ha tuo guardo sepolto,

Nè pur pietate in tua memoria ascolto.

E' forse fatta ingrata

La bella Italia alla maggior fortezza

De' Cavalieri egregi?

O pur stima beata

Per se medesima la virtute, e sprezza,

Che altri l'adorni e fregi?

Già lungo il Xanto infra Tindarei Regi

Non sece Achille altero

Sull'offa di Patroclo un tal pensiero,

Poscia che i mesti uffici
A fine ei trasse, e co' superni ardori
Fornì gli atti funesti,
Disse: O Principi amici,
Son di vera virtù premio gli onori
Per l'Anime celesti;

Parte Prima. Se dunque l'armi a se medesmo appresti,

E con amiche prove

Gli onor ciascun del mio Guerrier rinnove.

Ouinci bellezze elette,

Reine d'Asia incatenate offerse A' giostrator vincenti;

Offerse armi persette,

Spoglie di gemme e di grand'or cosperse, Ed aratori armenti: Cosi dardi volanti, archi possenti,

E corridor veloci

Mossero in prova i Cavalier feroci.

Ma or di qual pietate,

O fon di qual' onor tuoi merti in terra,

O buon Latin, graditi? Qual è, che pompe armate

Ti sacri? o Roma, che il tuo cener serra,

Pur a pregiarlo inviti?

E' forse assai, che di Savona a i liti

In solitaria riva

Altri ne canti lagrimoso, e scriva?

## III.

Per ERCOLE PIO Condottier de Veneziani . Mort innanzi, che si combattesse a Lepanto.

Inclita Ferrara, Benchè forte e possente Godi felice degli Estensi Eroi, Non men dolce e men cara Sia mia cetra dolente, Il pio Guerrier piangendo, e gli onor suoi; Qual gemma d'India, o qual tesor fra noi Può ristorare il danno Di grand' Alma rapita? O quale incanto mitigar l'affanno Può di mortal ferita? Ah! che morte ha le lagrime compagne, Ed è ria Tigre che talor non piagne. l'ide le pie sorelle Già

106 Rime del Chiabrera Già ranto il Po lagnarsi, Che trasformaro nel dolor sembianti. Quando dall' auree stelle Cadde Fetonte, e sparsi Corfer di Febo i corridor fumanti: E del Sigeo su'gioghi onda di pianti Per le guance divine Totide bella asperse; Ed ella svelse dalle tempia il crine, Misera allor che scerse Domito Achille da mortal saetta. D' Asia, e di Troja singolar vendetta. Ben già con flebil voce, Ben con pianto materno Tentò sottrarlo alle battaglie estreme: Ma l'anima feroce Tutto recossi a scherno: Spirto vago d'onor morte non teme. Ouale entro i voti alberghi orribil freme Orba Libica belva, Che se rugge, o se stride, Lunge rimbomba al gran furor la felva; Tal pianse il gran Pelide, Visto Patroclo insanguinar la strada Per l'alta piaga dell'Ettorea spada. Ratto l'ire funeste Sparse per l'aria, e spense In lungo obblio l'empia discordia e rea, Quinci l'arme riveste. Che adamantine immense Temprò Vulcan nella spelonca Etnea. Ardea lo scudo, il duro usbergo ardea, Ardea l'asta pugnace Tra' grandi aurei splendori; Ma l'elmo altier dell'immortal fornace Vivi anche leva ardori: Tale sul Xanto ei formidabil corse. E corse sì che i venti anco precorse. Tra mille piaghe e mille, Tra gente or vinta or morta

Etto-

Parte Prima. Ettorre ei trasse a dura strage oscura: Non sia vanto d'Achille, Che spaziosa e corta Vita mortal sempre è di Dio misura. Ben ei l'acerba in vendicar ventura Del caro amico estinto, Ogni furor dispiega; I piè trafigge al Cavalier già vinto. E tra le rote il lega; Tre volte intorno alle muraglie ei gira De' patrii alberghi, e seco dietro il tira. Volve il carro e rivolve Il Tessalo giocondo, Il destrier sferza ed implacabil fiede: Ma tra sangue e tra polve Volvesi Ettorre immondo, E dall'alte sue torri Ecuba il vede, Forse talora odio mortal concede Inasperir lo sdegno; Ma se troppo trascorre, E varca l'ira di ragione il segno, Mai sempre in Ciel s'abborre, Poco dunque da lunge un Sole apparse, Che il tutto inceneri, distrusse ed arse. ra tue dolci quadrella Tendi ora un dardo acuto, O Musa, e canta di Peleo doglioso, Che alla sì ria novella Divelse il crin canuto, E franse con dura unghia il sen rugoso. Gia di Nobile Ninfa inclito sposo Stirpe s'udia promessa, Quasi celeste in terra; Ed ora il sul fiorir la piange oppressa. Nella primiera guerra;

Nè mira, se a battaglia altri risorga, Che più sussidio a sua vaghezza porga. ir con l'orribil forte,

Pur col pianto di Troja,

Molto può consolar nei di felici

L'inal-

- Rime del Chiabrera L'inaspettata morte, Che non è poca gioja Tirar seco cadendo anche i nemici: Quinci contempro, o Pio, modi infelici, E miei funesti carmi Giungo a' funesti suoni: Che sorgi armato, e nel gran di dell'armi Non folgori e non tuoni, Nel più bel corso tuo morte t'invola, Nè sangue Turco il tuo morir consola. Mal felice Guerriero, Da te per certo in vano Fu di barraglia la dura arre appresa, Se nel conflitto altero Alla tua nobil mano La più bell'opra esser dovea contesa. Speranze infauste! all'onorata impresa Vestisti i duri acciari, Desti l'insegne a i venti, Per fare i pregj suoi sorger più chiari; Ma suon d'alti lamenti E fucceduto alla sperata gloria,

### IV.

E ria pompa di Morte alla vittoria.

Per Agostino Barbarigo Proveditore dell' Armata Mord nella Battaglia di Lepanto.

Di cotanti gravosi aspri martiri,
Di cotanti dogliosi aspri lamenti,
Che debira pietate, altrui non nota,
A me svelle dal core,
Non sia chi, prego, in ascoltar s'adiri:
Volgan più tosto il cor, volgan le genti
Morte a biasmar, che inesorabil ruota
Fortuna di dolore;
Fatta avversa d'Italia al primo onore,
La falce in giro mena,
E colà miete, ove le dia più pena.

Parte Prima.

Ma tu, che siedi in grembo al gran Tirreno, Coronata d'olivo, alta Reina,

Dalla strage barbarica nemica

Il Barbarigo altero

Raccogli, e chiedi alla bell' Adria in seno

La cener vincitrice peregrina;

Fia sopra il cender suo tempo, che dica

Ai Viator straniero:

Ecco il flagel dell'Ottomano Impero:

Già gran fulmine armato;

Ora lume d'Italia in Ciel traslato.

Tal bene apparse folgorando in guerra Là dove tra' bei rai suo pregio eterno Ammirò l'onda e la riviera Argiva:

E ben lauree gemmate

Tesseva al gran valor la patria terra; Ma duramente il vinse arco d'inferno,

Ouando più il varco alla vittoria apriva : Spoglie, archi, armi lunate,

Ampio sangue infedel, vilte beate

Intorno il mar tingea;

Ei grave in sul morir gli occhi chiudea »

Qual dunque dal fonoro almo Ippocrene, Qual dalle selve del gentil Permesso, Altra chiamerò Musa al mio dolore,

Salvo quella che spira

Dolci modi di lagrime e di pene? O Febo, or tu mi cigni atro cipresso; E sì tempra le corde auree canore,

Che n' ululi la lira:

Io citarista di tormento e d'ira.

To dell' Italia mesta

Misero Cigno alla stagion sunesta:

Vi

V.

Per Astore Baglione. Difesa Famagosta, fu contra la sede data ucciso da Turchi.

Sero, nè forse io spero,
Per gran destre vaneggiando in vano,
Che dopo gran girar del Tempo alato,
Suono di sama altero
Dall'odioso obblio vorrà lontano
Nell'altrui mente il sier Baglione armato;
E fra quegli empi, onde repente in stato
Cadde Cipri di gemiti e di pianti,
I barbari nepoti
Ne i secoli remoti
Del gran nemico ammireranno i vanti,
Che per lunga stagion satte canute
Spande l'ali più sorte alma virtute.

Qual Berecintio pino,

Quanto più crebbe alle dure Alpi in seno, Men prezza Borea, ove gelato ei freme, Tal grido alto divino
Per lunga età sorge robusto, e meno
L'arido siato dell'Invidia teme.
Deh col bel nome del Guerriero insieme
Corra la via degli anni anco mia rima,
Nè per la strada eterna
D'empia vorago inferna
Torbido turbo mia pietate opprima:

Anzi lo stil di mie querele in prova
Futura Musa a lamentar commova.
Febo, sa tu palese,

E narra altrui l'abbominato inganno:
Dì, qual arte si tenne al gran dolore.
Già sulle note accese
Il Sol quasi girava il second'anno,
Lungo omai troppo all'Ottoman surore;
E della ria stagion nel crudo errore
In sulle mura di gran sangue sparte

Al

Al minacciato campo Segno chiaro di scampo Dava il Baglion con tromba alta di Marte; E sosteneva in arme aspra battaglia Quale augel grande a cui d'arcier non caglia;

Or con la man guerriera
Fea fotterra volar l'alme nemiche,
Or le membra col piè sul suol premea:
Or con la voce altera
Svegliava ad incontrar l'aspre fatiche,
Ed i suror della battaglia rea;
Ma Dio nell'alto altro dessin volgea.
Dunque dell'altrui duol mosso a mercede,
Su tante squadre ancise,
Sè ben sedel commise
Al vil mentir dell'Ottomana sede;
E per gli aperti varchi inclito scese,
Che al più sorte Oriente ei sol contese.

Stavan mirando intorno
Al gran Campione i saretrati Sciti
Curvi le ciglia e le gran teste inchini:
E chi lo sguardo adorno

Seco lodava di splendore arditi,
Chi lodava i sembianti almi e divini,
Quand'ecco; ah giuramenti Saracini!
Alzarsi al Ciel della persidia il segno;
E tra mille ali gridi
Cadere a piedi insidi

La nobil testa sotto colpo indegno; E le membra magnanime inselici Farsi ludibrio a' barbari nemici.

Flebil vista a mirarsi
Sulla terra stillar vile e negletto
Il tronco, onde Ellesponto anco paventa;
Atro il bel volto, e sparsi
Il crin tra il sangue, e del seroce aspetto
La bella luce impallidita e spenta:
E quando in armi, o neghittosa e lenta
Italia, e quando tenterrai vendetta?
Ouando l'orride teste

L 2

Appenderai funeste
All'Anima fortissima diletta?
Non vedrassi unqua in te sorger valore,
Che svella almen degli Ottomani un core?

Ma seguendo il tormento
Dello scempio acerbissimo sosserto
L'assista lingua ora s'adira or lagna;
Intanto al Sole, al vento
Stassi tra polve in gran busto deserto,
E sotto nembi freddo verno il bagna.
Lasso! della deserta erma campagna
Corronvi sere, e con artigli immondi
Forse augelli frementi.
Senti, Perugia, senti;
E meco tu le lagrime dissondi;
Che di tanto Guerrier non han pur l'ossa
Angusto marmo che coprir le possa.

### VI.

# Piange la Città di Famagosta.

Glà tu per certo, o Famagosta, loco Non averai tra le Città felici. Sì con ira infernal d'aspri nemici T' afflisse in dura guerra empio surore; Ampio giro di foco Orribile t'involve Ed in fumo ed in polve Spandi per tutto al Ciel barbaro ardore; Non più Città, ma ruinoso orrore: Misera te! pur nella man possente Asta di sangue armò l'alta Reina. E dell'avverso Egeo l'onda marina Fece a tuo scampo arar selve spalmate: Ed io credei repente Quietarsi il tuo periglio, Allor che atro e vermiglio Nettun secondo a nostre genti armate Erse sì gran trofeo d'armi lunate.

Parte Prima.

203

Lasso! tra' gorghi dell' Egeo fumanti Di lauri i tuoi Campion cingean la chioma, E l'ira atroce, e la perfidia doma Vedean sepolta in mar; gaudii celesti! Tu sfortunata in pianti, Spettacolo di pena, Stretta il piè di catena, Traevi a giogo di nemici infesti, Tumuti lugubrissimi funesti. Miseri Padri in duro ceppo avvinti! Misere antiche genitrici ancelle! Miserissimo stuol di verginelle! . Oh quanti piangeranno i patrii liti? Quante i consorti estinti? Quanti l'antico vanto? Ma tu qual trarrai pianto O quali Italia gemiti infiniti, Misera madre degli Eroi traditi?

#### VII.

Al Signor D. GIOVANNI MEDICI. Per la morte del Principe D. Francesco.

G là lieto a'cenni tuoi venni fovente, Signor, pregio de'versi, ond'io mi pregio, E la cetera mia d'oro lucente Fei risonar del tuo valor egregio. Or non così; che d'Aganippe il fonte Torbido bevo; e da mestizia oppresso Del domestico allor spoglio la fronte, E vi pongo in sua vece atro cipresso. Lachesi acerba! ah che terribil ira Oltra l'usato stil m'avvampa in core; E con cordoglio a bestemmiar mi tira, Ingiustissima Dea vostro furore. Sol venti volte il Sol per vie distorte Aprile addusse alla stagion fiorita, Che con orrido ghiaccio iniqua morte Vinse il vigor di così nobil vita? Su su, Vergine Clio, meco discendi

A far

Rime del Chiabrera A far sull' Arno lamentevol suoni; Ma tu quinci, Signor, forse riprendi, Che. sì forte alla pena io m'abbandoni. Tu saldo in campo ogni mortal cordoglio, Ove ti sfidi in paragone è vinto; Nè vien flutto di duol, che dallo scoglio Del magnanimo cor non sia respinto. Pensi, che Morte ne minaccia a tergo; Che come vento il nostro di s'avanza, Che sulle stelle è sempiterno albergo, E che la terra di poche ore è stanza. Questa è scola d'Eroi, dalle cui norme Unqua vero valor non fi scompagna; Io, che dal vulgo vil non torco l'orme, Dico: è ragion che nel dolor si piagna:

## VIII.

Per Pirro Strozzi. Fu morto in Francia combattendo contra Ugonotti.

Uesto, sì chiuso orrore, Ove almo Aprile unqua non apre un fiore wia tra doglia, tra pena, Tra' gemiti infiniti Afflitta Filomena Iti risuona ed Iti, E' certo ermo ricetto. Ove io disfoghi il perto, E degli Strozzi miei pianga il diletto. Quando suoi chiari onori Andrò cantando io fuggirò gli orrori E tra' palagi alteri Cui lieto Arno rimira, Tra Dame, tra' Guerrieri, Percoterò la lira; Ora gravosi accenti, Acerbi aspri tormenti, Schifi del chiaro Sol fuggon le genti. Tal già vedovo amante

Pian-

Pianse Orseo tra' deserti e tra le piante E con cetra funesta Sulle Strimonie rive Frenò per la foresta Le sere suggitive; Che alle note dogliose Su per l' Alpi selvose

Mossero i monti l'alte cime ombrose

Lasso lui, che d'un guardo

A consolarsi il cor non su più tardo;
E mentre il Re disprezza,
Ch' Erebo atro governa,
Lasciò tanta bellezza
Entro la notte eterna.
Ben querela aspra e dura
Fe poi di sua sventura;

Ma crudo inferno il lamentar non cura.

Oh se l'agevol legge

Mi desse lui, che i Cieli ampi correggel

Certo fora sofferto.
Un sì corto desire,
E fora il calle aperto,
O Piroo, al tuo venire;
Ma quì pensando è vana
Ogni speranza umana;

Là dove Atropo squarcia, arte non sana.

Dolce licor per morte

E' pianto, e via miglior quanto più forte; Dunque versate, o lumi, Tepide onde, versate: Ed in due caldi fiumi, Se m' ubbidite, andate: Chiusa è per sorte ria Di lui mirar la via

Or dunque a lagrimar chiufa non fia.

Ah! che con nobil arte
Ben colse in guerregiar palma di Marte
Ma dell'alta vittoria
Dell'ardir, della Fede
Non trovò poi la gloria,

L 4

Ne.

206 Rime del Chiabrera Nè la real mercede: Vinto cadde ei vincendo. Qual Falcon, che scendendo Con preda incontra il fulmine tremendo. Così da' suoi diviso, In sul fiorir miseramente anciso, Pur forto Ciel straniero. Da ferro empio costretta. Uscì col sangue alrero L'anima giovinetta: Nè pia cura d'amici Chiuse gli occhi infelici. Estremi in terra di pietate uffici. Sol da vaghezza spinte Furo a veder le belle membra estinte, E l'amorose Stelle D'a pro dolor turbato Le nobili Donzelle, Allor che atra miraro. La guancia infanguinata, E la destra gelata, Che dianzi in campo fulminava armata. E qual fra tutte il vanto Ebbe d'alta pietà, dicea tra'l pianto, Dunque sempre coperte Fieno, o Stelle maligne; Di fredde offa diferte Quelte piagge languigne !: E per tanti paeli I genitori offeli Bestemmieran gli empj furor Francesi? Quanta querela ora fi sparge in darno ? Credea cinta d'alloro

Beltemmieran gh empj furor Franceh?
O quanta in riva d' Arno,
Quanta querela ora fi sparge in darno?
Credea cinta d'alloro
L'alma Italica gente.
Mirarsi in carro d'oro
D'auree spoglie lucente;
Ma ria morte superba
Troncò tua vita acerba,
Messe d' Italia consumata.

#### TX.

In morte di Cosmo MEDICI Gran Duca di Toscana, Perchè tanto languendo Il sì fulgido lume

De' begli occhi Firenze a terra inchina? E cotanto gemendo

Il fuo limpido fiume

Va scuro a ritrovar l'onda marina? Perchè, tolto di pompa ogni costume

Con afflitti sembianti

La fresca gioventù sembra canuta, E ne i palagi dassi bando a i canti, Ed ogni cetra per le danze è muta?

Forse ver lei s'adira

Crudo Marte fremente, O fier digiun l'umana vita infesta?

Ouinci duolfi e fospira, Ed è la Tosca gente

Umida gli occhi . ed a mirarsi mesta? Ah no: per maggior pena ella è dolente;

Ella languisce e geme

Che Cosmo acerba morte oggi le fura, Solo per cui dalle miserie estreme,

Che regnano quaggiulo, era sicura.

Se Verginella Spofa Può lamentarsi a torto

Sul feretro mortal del suo diletto;

A torto lagrimofa

Prende oggi disconforto

Firenze, e colma di cordoglio il petto:

In negre spoglie avvolto

Scorge il buon Re che la beava, e scorge Sotterra ogni piacer feco sepolto

Nè più l'usato Sol per lei risorge,

Vero è, che a' pianti in vano Suolti ogni varco aprire,

E dal fianco i sospir traggonfi a voto,

Sì con orribil mano

Vien pronta a noi ferire,

Rime del Chiabrera Nè mai la poscia ristorarne Cloto Ma non è biasmo in se raccor martire ». Ouando a corona egregia. Rivolge marte insidiosa l'armi; E più piangendo il suo Signor si pregia, Che con scarpelli essigiando marmi. A Silla, onde rimbomba Odiosa rimembranza: A Cajo, ed a Neron, specchio degli empi, Non venne men la Tomba, E remuta possanza Fece anco a' fier Tiranni innalzar tempi, Ma se altri sopra lor cangiò sembianza, Vivacemente il core. Dentro il petto a gioir fu persuaso: Sol perduta virtù reca dolore, E però fu d'Ettor pianto l'occaso Ei mentre i suoi difende, D'alta fortezza adorno. Cangiò la vita a bella fama eterna, Poi dall' avverse tende All'usato soggiorno. Il trasse l'or della pietà paterna; Allor dentro Ilion gli furo intorno, I popoli dolenti, Rinnovellando le sue prove eccelse. E ciascun se degli occhi ampi torrenti Il ien percosse, ed i capelli svelse. Or per tal via non meno. Ogni alma a te fedele, Cosmo, circonda la real tua bara; E tutto s'empie il seno. Di puro affenzio e fiele. E te guardando a farsi mesto impara ?

Cosino, circonda la real tua bara;
E tutto s'empie il seno.
Di puro assenzio e fiele.
E te guardando a farsi mesto impara;
Senti, senti buon Re l'alte querele,
E come al Ciel sen vanno.
Lunghi ululati richiamar tuo nome;
Prova ti sian del sostenuto assanno.
Gli seuri ammanti, e le disperse chiome.

#### Χ.

D. FRANCESCO MEDICI Sopra la Morte del Principe .

NE formidabile uso Di parto femminil mostri e portenti Non ci turbò le fronti: Nè turbine rinchiuso Scosse dell'ampia terra i fondamenti, O fè crollare i monti; Nè per gli spazi della notte ombrosi Spiegò cruda Cometa i crini ondosi.

Volgean liete e sicure, (O degli umani cor vani pensieri!) Al nostro viver l'ore; E' pur caduto, è pure Oggi de' pregj di Toscana alteri, E spento il non minore, Di cui l'orrido gliel ne'più verd'anni

Sembra che Italia a lamentar condanni. Non mi querelo a voto,

Lasso, che alma gentil su caso indegno, A gran ragion sospira; Atropo dura, e Cloto, Perchè verso di noi tanto disdegno ? Onde risorge l'ira?

Di nostro orror non v'appagaste, quando, N'involasti il gran Sol di Ferdinando? Ahi che l'orribil velo

Spiegate, ahi che più ree fate ritorno, Ebbre di fier veneno, Ecco nembo di duolo.

Copre Firenze, ed al bell' Arno intorno S' adombra ogni sereno; Ecco sbandito il suon, deposti i fregi,

E sepolto il gioir di tanti Regi. Or d'alta angoscia oppresso,

Ove devo imparar note funeste, E nuova arte di pianti?

Vergini di Permesso

L 6

Rime del Chiabrera Deh disperse le chiome in negra veste. Scolorite i sembianti. Ed alzate armonia d'aspri dolori, Stracciando in sulle rempie i cari allori. Non fo preghiera a torto, E non vi scorgo a lagrimar tormento. Di regioni estrane; Sempre gentil conforto, E sempre venne a voi chiaro ornamento. Dalle magion Toscane; Voi vel sapete, ed io non mento, omai : Scendete o Dive, e raddoppiamo i guai. Alma, che dispartita Quali full'apparir chiaro dimostri Siccome fral fi viva: Se alla tua nobil vita Non dispari al favor de' voti nostri Spazio si consentiva, Ben toccava il tuo plè le mete estreme a Nè mai cadea la traboccata speme. Ma se a morte crudele, Per la falute altrui, nulla carena E' che ritardi il passo, Almen lunghe querele, Almen degli occhi ineficcabil vena Riverserem sul sasso;

XI.

Sul fasso, guardia di due spoglie ignude. Sacrando inni di gloria a tua virtude.

#### Per lo medesimo .

Ungi da' lauri, onv' io tessea ghirlande,
Lasso, lunge dall' onde,
Che fra' teneri fior Castalia spande,
Tempro dolente, e con sembianti affitti
Cetera di cipresso;
Ed alto piango di ria pena oppresso
La Reggia ampia de' Pitti;
Odiana

Odiansi colme di letizia stanze;

O fortunati alberghi,

Ove cadure fon vostre speranze?

Io nol vi chieggio, e non ragiono in darno a
Fa il procurar gran vanti;

Francesco è spento, e nube atra di pianti

Copre Firenze ed Arno. Appena vide April diciotto volte.

Che onorate membra

Vinte di febbre ria stansi sepolte; Ieri fece ondeggiar sangue nemico,

Ed oggi muor sua mano;

Ove mi volgo? E su destin sì strano Che dico? E che non dico?

Perdasi con viltate il sior degli anni,

Ed oziosa corte.

E di Bacco, e d'Amor non si condanni; A che di vero onor cura ci prende?

A che valor ci chiama?

A che valor di chiama?

Perchè palme bramar, se a chi le brama. Atropo le contende?

O d'Italia splendor, che non tramonti, Ma te ne vai per l'alto

A fiammeggiare entro gli Eroi più conti; Fin quì corde di duol mia man percote Per tua mesta memoria;

Ma quinci innanzi ad innalzar tua gloria

Troverà nove note.

Invano orrida morte arco discocea
Se tal che di virrute
Fassi amico vivendo ella trabocca;
Alcun per bell' oprar non sia ritroso.
Dal Mondo a sar partita;
Cangia vita volgare a nobil vita
Uomo che muor glorioso.

Quinci a secol miglior ben persuasi

I Cavalieri Argivi
Giro da Lemo a guerreggiar sul Fasi,
E prese Achille di real beltate
Fulgidi guardi a noja,

Vago di fulminar ful pian di Troja.
Aspre falangi armate.
Fra sì fatti cursor sembrò non lento
L'inclito giovinetto,
Giustissima cagion del mio lamento:
Ma de'suoi pregi insidiosa Cloto
Me l'atterrò per via;
Ah lei crudel! ma che più dir? Follia
E'slacrimare a voto.

#### XII.

A Cosmo Gran Duca di Toscana. Quando morì Ferdinando suo Padre.

Osmo qual dislegnando aure terrene, Aquila spiega al Ciel piume possenti 2 E tolta al guardo dell'inferme genti, Cerca del Sol le fiamme auree serene; Tal follevando il tuo gran Padre il volo Per eccelfa magion d'alti splendori, Olinci è sparito, e tra' più folti orrori Lascia all'Italia inconsolabil duolo. A te non pur sul volto onda di pianto, Ma largo campo, ove affrettando il piede, Sul fior degli anni hai da mostrarti erede Del sempre chiaro ed immortal suo vanto. Dolce ad udir; che se'l Cesareo petto. Commosfer d' Alessandro i pregj eterni, Esser ti dee per li trosei paterni Ogni sferza d'onor fommo diletto. Or forgo franco, defiabil strada E' gir colà dove la gloria splende, Se forza di virtù nol ci difende, Scettro non è che alla perfin non cada. Adunque fremi, e volgi irato il tergo, Se canta Circe infidiofa e rea; Ma fa che prezzi, e teco fermi Astrea, Nume, che già sull'Arno ha sacro albergo. Scotesi Libia, e rasserena il ciglio Spento l'Etoe, che calpestò suoi regni; Ne Ne folle fa, che da'tuoi nobil Legni
Aspettar dee via più mortal periglio.

Non fregino di gemme i bei sembianti,
Succinte d'or le Paretonie spose,
Che fra'tuoi Duci han di mirar dogliose.
Stretti in catena i giovanetti amanti.

Vedransi l'onde, e d'Ellesponto i Porti
Tremare al grido de'tuoi sier Campioni,
E l'Asia udrà di Ferdinando i tuoni
Nella tua destra rimbombar più sorti.

Nè meco oggi vaneggio; i suror suoi
Fallace Apollo non mi volve in seno;
Cosmo, tue glorie sian veraci appieno
Chi non sa che da Eroi nascono Eroi?

#### XIII:

In morte di D. VIRGILIO CESARINI.

Oiche al vivere uman stame sì forte Non apprese a filar la man di Cloto, Che non rompa insidiosa Morte, Dato almen fosse in sorte, Per consolarne la caduca gente, Che uccidere a suo grado. Non fosse, ahi lasso, la crudel possente, E non desse battaglia a gioventute, Quando suol coronarla alta virtute. Ah crudeltà! mirar, quando si apriva, Bel fior troncarsi, e traboccar sommersa. Nobile nave in sul partir da riva: Io per addietro udiva, Con forte cor questo decreto eterno; Nè piangea, che ria falce. Far potesse di noi strano governo; Or da me tal fortezza io non impetro, Te mirando, o Virginio, in sul feretro. Quale cagion di lagrimar vien meno Agli occhj nostri? O qual più dar configlio. Scusa gentil di non bagnare il seno? Egli 2

Rime del Chiabrera Egli, arricchito appieno Nell' auree vene del gentil Liceo, E bevve al puro fondo L'onde sacrate del Giordano Ebreo E di Sionne in cima, alto paese, De' sacri detti i più riposti apprese. Or di tanta virtù pregj infiniti Per noi sperati, ed al suo nobil merto Cotanti onor promessi, ove son'iti? Trenta non ben forniti Volgimenti di Sol l'han posto in terra: E quel, cui giù nel Mondo Par non rimane, un breve sasso il serra. In polve son tornati i nostri vanti, Ed occhio fia che non sen vada in pianti? Pianse Tetide bella il figlio spento. E nel cordoglio sospirando trasse Fuor degli umidi mondi il piè d'argento: E'giusto il mio tormento, Ella dicea, son giusti i miei martiri; Nè punto mi rincresce, Che tutto l' Universo oggi il rimiri; Ho per lode il mio duolo, e vo' che duri La dura istoria de' miei giorni oscuri. L'erà confumi infra le felve orrende Chi nè dolor de' miserabil casi Nè lagrimar nè lamentare apprende: Così parlando accende Spettacol di pietà boschi recisi; E dell'amato Achille Dentro mesta riponvi i membri ancisi: Poscia intorno le fiamme ivi disfuse. Il drappel chiama dell'Aonie Muse. Esse col volto di mestizia impresso, Sparsi i biondi capelli, in bruna gonna, Venner dall'ombre del gentil Permesso, Ed arpe di cipresso, Piangendo sua fortezza Manco venuta in ful horir primiero, Stancaro in esaltar l'alto Guerriero,

E spare

E spargean tal dolcezza i cari accenti, Che tacean l'acque, e non fremeano i venti a Deh chi le prega? e giù del bel Parnaso In mezzo a' sette colli oggi le scorge. A dir, Virginio, e del tuo mesto occaso, Se altro non è rimaso Per conforto di noi, che tua memoria, Dian le Donne immortali Immortale tributo alla tua gloria; Ed invidia ed obblio non fappia come A spegner minim' ombra al tuo bel nome,

In morte della Signora EMILIA ADORNA

I tante e per tant'anni In Asia sparse alte querele e pianti Furo dolce mercede Della bella di Sparta atti e fembianti; E creder fanno all'Universo i canti Dall'immortal Parnaso, Che di Perseo la madre, alma bellezza, Costar potesse a Giove Diluvio di ricchezza, Da quale parte adunque Sperar polliam ristoro, e donde aita, Se oggi spenta è beltate, Per non mai sempre immensa ed infinita? Deh quai faran di nostre ciglia uscita, Per disfogar l'angolcia, E di notte di di caldi torrenti? Quai basteran sospiri? E sian, se sanno, ardenti. Se la ragion di Cloto Il cammin di quaggiù tragge al morire, Ma non allor, che appena Giunse l'amata vita al suo fiorire, Lasciar l'alme più care in sier martire, Torsi a' diletti usati, E sotterra portar nome di sposa

216, Rime del Chiabrera Di genitrice in vece,

Non è natural cofa.

Dove eri, o de'tuoi scettri

Custode infermo, e de'suoi pregi alteri

Mal difensor, non figlio

Di Citerea, ma Nume vil dov'eri?

Di Citerea, ma Nume vil, dov'eri?
Ah sfortunato! popolar pensieri
Tu pur mettervi a giogo,

Lieto il ferir, siccome Arcier ben sorte; Tuoi vanti, e nostri intanto

Feansi preda di Morte.

Omai su queste arene
Nobile peregrin non muova il piede,
Che più l'alto a mirarsi
Miracol di beltà non ci si vede:
Fatta è Ligarià di miseria erede,
Solo è per lei consorto,
E quinci il duol le si disgombra intorno
Che negli Elisi Campi

Che negli Elisi Campi Emilia sa sog iorno. Ouivi l'antica Evadue

La man le porge, e tutta riso in faccia

Penelopea l'incontra,

Alceste gli dà baci, Argia l'abbraccia, Tra'bei Cantor lingua non è, che taccia L'inclite di lei doti, Ma su cetera d'or stanca-la mano, E così sa sentirsi

L'alma del gran Tebano:

O ben nata, o ben degna
Di goder prestamente il ben de'Cieli,
Non di posarti in terra
Lungamente a languir tra caldi e geli,
Che oggi tua luce a'guardi lor si veli
Contra ragion ben sai,
Prendono a lamentar gli egri mortali,
Basti tua rimembranza
A lor temprare i mali.

#### XV.

In morte di ORAZIO ZANCHINI.

B. Enchè di Dirce al fonte Spensi primier la sete, Che già Savona mia lunga sostenne, E di Parnaso al monte Sulle piagge secrete Di lei Cigno novel sciols le penne; Non mai però m'avvenne Sì desiata sorte, Che di Febo intendessi Il canto, ond'io potessi Vincer quaggiù l'aspro rigor di Morte; Od al suo colpo crudo. Ond'io temprassi scudo, Colei d'alti diamanti, L'orrido cor si serra, Nè l'altrui merro, unqua pietà vi crea; Nè per preghi o per pianti Unqua perdono in terra, Semore a' mortali inesorabil rea Incontrastabil Dea, Tua legge io non rifiuto, Se ti riprego, ardente, Ma tua falce possente. Nelle piagge del di miera canuto 2. Che è doppio, aspro morire Caderei sul fiorire. Ma Te del nostro giorno. Mattino aureo sereno 2 Ria morte, Orazio, acerbamente ha spento, E benchè al tuo ricorno Nel bel velo, terreno, Vano fia il lagrimar, vano il lamento; Pur piango a i pianti intento, Onde Fiorenza suona, Che del tuo vago Aprile, Già d'ogni fior gentile,

218 Rime del Chiabrera Lieta sul biondo crin portò corona 3 Ora il bel crin si frange. E sul tuo sasso piange. Ma la ce ra soave. Che su cordé canore Svegliava il suon dalle dolcezza eterna; Fatta funesta e grave D'immenso atro dolore, Tace per te nella magion paterna; E il Dio, che almo governa Tutte le stirpi umane, Spenta ha la face accesa, Nè col desir contesa Fan più d'Amor le Vergini Toscane, Che col gel, the ti preme, Vedova è la lor speme. Così di p rto uscito, Per Oceano orrendo Prendi le merci a te dal Ciel concesse, E noi quaggiù ful lito Lasci ad ognor piangendo; L, Auftro crudel, che il tuo bel legno oppresse Vidi qual' aurea messe, Che ove più ricche usciro Deatro l'ombre inimiche Perdeo l'amate spiche; O quale agli occhi altrui conca di Tiro, Fra l'alghe in full' arena Senz' oftro onde ella è piena.

#### XV Į.

#### Per IV. ORSINO.

Cco il Roman Campion dall' Istro algente Di sangue e di sudor stillante ancora; Tal sier Leone indomito fremente Da' campi aperti, ove scannò per ora In siera pugna cacciatori e belve, Stanco ritorna alle riposte selve.

Qual

Qual più dolce rugiada e mel distilla Da' bei colli fioriti, amica Clio, Cogli, è con man di rose il cor ne instilla Dolcissimo consorto al Signor mio; E volti in dolce obblio querele e pianti, Rifveglia a gloria sua le cetre e i canti. Ch' ove di bell' onor palma si cogliè, Caro prezzo non è la cara vita; Nè quai più care e gloriose spoglie Colse in campo di Marte anima ardita, Delle sue piaghe avran più degno vanto; E rida il vulgo vil del nostro canto. Sempre là, dove alma virtù s'onora, Premio fia degno per le nobil alme. Han le vittorie, ha la rea sorte ancora Men liete sì, ma non men chiare palme E quai Patroclo al cener suo non vide Erger trofei d'onor dal gran Pelide? Non fia mai no, perchè mill' anni, e mille Si giri il Sole all' ampia terra intorno, Che men chiaro tra noi suoni e sfaville D' immortal gloria il grand' Orfino adorno Avrà ben' ei dal suo valor mercede. Europa no, non la Cristiana Fede. Ahi perchè allor che fra le turbe fiere Fulmin parea dal Ciel l'invitta spada; Non mosfer mille Duci e mille schiere Per quella ch'egli apria sanguigna strada? E qual Campion più degno Europa aspetta Di tanti degni oltraggi a far vendetta? Miseri noi! mentre a gli altari, a i figli Crudo impero sovrasta, empi dispregi, Di pio sangue fedel caldi e vermigli Fanci di Francia i colli. Ah Duci, ah Regi! Ma cieco di dolor, fervido d'ira, Gran senno sia depor l'arco e la lira,

LE

# CANZONI

I.

PER LA BEATISSIMA VERGINE À PEREGRINO, GENTILE.

FRA cotanti peccati, ond'io vo carco, E par che non mi gravi il giogo indegno, Qual far si potria segno Dirittamente di mie rime all' arco, Se non MARIA, che giù del Mondo infermo: E' faldo scudo a i Peccatori e schermo? Strano a pensar, che i sempiterni inviti, Perch'egli erga le piume al Ciel stellante, L'umano ingegno errantè Ognor lascia tra l'aure andar scherniti; E vago rra l'uom di tenebroso albergo Volga a' Regni del Sol mai sempre il tergo. Qual se con Orion squadra ventosa L'ampie dell' Ocean Provincie infesta, Atroce aspra tempesta Fa seco imperversar l'onda squamosa; Tal oggi l' Universo altri discerne Alto agitarsi da procelle inferne. Pronte a sprezzar, pronte a schernir le genti Ogni freno, ogni legge, al Ciel fan guerra » Non ha pur uno in terra, Non ha pur un, che del gran Dio rammenti; E nelle colpe immersa oltre misura Se stessa ogni Alma più che smalto indura. Musa, che dal Parnaso in Cielo ascesa De i più vivaci fior ti fai corona, Deh dì, conie non tuona Del Trono eccello la Giustizia osfesa? Chi sull' Olimpo a raffrenare è forte

La man zelante, onde gl'iniqui han morre?

Le sacre braccia, che fanciul portaro Lui che gli Eterei campi empie di Stelle, Le facre alme Mammelle, Che in terra il Mar della Pietà lattaro, MARIA discuopre, ed al Figliuol sospira, E quinci il placa, e quinci il toglie all' ira. Malnati noi, se al suo pregar prosondo Non s'addolcisse il gran Tonante irato, Ah che oggi arso e infocato, Qual Pentapoli già cadrebbe il Mondo, E scosso, e spatso, e sotto sopra volto, Tra' nembi e lampi ogni mortal sepolto. Dunque, o Gentile, o pur che a sera i crini Si terga il Sole, e giù nel mar discenda, O che coll' Alba ei splenda, Avvocata sì grande il Mondo inchini; Ognuno i voti, ognun raddoppi i prieghi Che sua posanza a nostro scampo impieghi.

#### TT.

Per la medesima VERGINE SANTISSIMA

P'Covarsi a celebrar lingua mortale L'alta del Paradiso Imperadrice, Fora, siccome non dice, D'Icaro dispiegar per l'aria l'ale; O trarre il carro per la vita Febea, Con possanza di mano Fetontea. Per l'eccelfa Sion della fua gloria; E dal facro Giordan lungo il confine, Già fer voci divine Pur su cetere ererne alrà memoria, E dolce ivi ne fan conserva i venti: Or corriamo a raccor di quegli accenti. Su quel Parnaso non di lui che splende Per sommo senno ed ha di saggio il vanto, Così disciolse il canto: Chi è costei che dal deserto ascende Ricca di pregi e di tesori immensi, E sul Diletto suo salda sostiens? Fea

Rime del Chiarveva Felice udir, felice allor che usciro I segreti pensier di quel gran seno Che tranquillare appieno Può facrata favella ogni martiro; E parola celeste altrui ricrea, Nè men felice udir, quand' ei dicea: Come sei bella, o del mio core amica, O come, amica del mio cor, sei bella! Gli occhi di Colombella, Acciocchè dell' interno altro non dica, La 'vé guardo non giunge, e son siccome Greggia di Capre di Galaad tue chiome: Il collo tuo, quale il Castel, che adorno Gia fece il buon David d'alte difese: Stan ne' tuoi muri appese Armi di Forti, e mille targhe intorno: E d'intorno ad ognor sen vola fuore Dal tuo vestir, come da incenso, odore; Così cantava, e per letizia mute Stavano ad ascoltar l'aure serene: Ma or lingue terrene Quelle note iterar non han virtute. O fortunata di Sion la riva; Quando in tal modo contemplarlo udiva! Chi è costei, che se ne va qual suole Novell' Alba salir dall' aria bruna? Bella come la Luna, Eletta e singolar siccome il Sole, Terribile non men che un campo armato Fuor delle tende a guerreggiar schierato?

#### III.

Per la medefima BEATISSIMA VERGINE.

Uando nel grembo al mar terge la fronte,
Dal fosco della notte apparir suole
Dietro a bell' Alba il Sole,
D'ammirabil raggi amabil fonte,
E gir su ruote di ceruleo smalto
Fulgido splendentissimo per l'alto.

Parte Prima. 1 23

Gli sparsi per lo Ciel lampi focosi Ammira il Mondo che poggiarlo scorge;

E se giammi risorge

L'alma Fenice degli odor famoli, E per l'aure d'Arabia il corso piglia, Sua beltade a mirar qual meraviglia!

Stellata di bell' or l'arbor dell'ali,

Il rinnovato sen d'ostro colora,

E della folta indora

Coda le piume a bella neve eguali; E la fronte di rose aurea risplende.

E tale al Ciel dall'arfa tomba ascende.

Santa, che d'ogni onor porti corona,

Vergine, il veggio, i paragon fon vili, Ma delle voci umili

Al fuon discorde, al roco dir perdona, Che'l colmo de'tuoi preggi alti infiniti Muto mi fa, benche a parlar m'invitì.

He chi potria giammai, quando beata MARIA faliva al grand' Impero eterno,

Dir del campo superno

Per suo trionso la militia armara? Le tante insegne gloriose, e i tanti D'inclite trombe insuperabil canti?

Quanti fon cerchj nell'Olimpo ardenti Per estrema letizia alto sonaro,

E tutti allor più chiaro

Vibraro suo fulgor gli astri lucenti; E per l'Eteree piagge oltre il costume

Rise seren d'inestimabil lume.

El Ella ornando ovunque impresse il piede

I fiammggianti calli, iva sublime

Oltra l'eccelle cime

Del Cielo eccelso all'infallibil sede. Ove il sommo Signor seco l'accolse, E la voce immortal così disciolse:

Prendi scettro e Corona: e l'Universo O sal di Reina a' cenni tuoi si pieghi;

Nè sparga in darno i prieghi

Mi tuo fedel a te pregar converso: Chiabrera P. I.

E la

Rime del Chiabrera
E la tua destra a' peccator immensi
Nostri tesori a tuo voler dispensi.
Così fermava: e qual trascorsa etate
Non vide poi su tribolata gente
Dalla sua man clemente
Ismisurata traboccar pietate?
E benchè posto di miserie in sondo
Non sollevarsi e ricrearsi il Mondo?

#### IV.

Per la medesima SANTISSIMA VERGINE.

NEL dì che più dolente apparir fuore Le ciglia de' viventi il Sol miraro, Quando tanto inondaro I gran diluvi del superno Amore Sul fier Calvario, infra la turba Ebrea MARIA lo scempio del Figliuol scorgea. Scorge languirlo; e dalle membra appese Del sangue i rivi trabboccar correnti; E le voci dolenti Dall' arse labbra ed affetate intese; E posto a' duri strazj il vide segno, E dato in preda all'inimico sdegno. E pur del petto suo l'aspra agonia, E pur le pene, c pur le doglie intese, E pur l'angoscie immense, Ond' Ella tormentando a men venia, Ed onde Ella moria, franca sofferse, E per lo scampo uman pronra l'offerse. Danque d'ingrato obblio tanto cospersi Non vegga Ella dal Ciel nostri pensieri, Che de' suoi pregi alteri Un momento per noi sappia tacetsi; Ma con Alma devota in varj modi Cantiam sue glorie, e rinoviam sue lodi, Ed io ben so, che a non provarsi in vano Cenverria l' arco di marmorea pietra,

E di selce la cetra, D'acciar le corde, e di metal la mano:

Ma

Ma so non men, che per le prove estreme Colpa di vero amor biasmo non teme. Quindi dirò, che memorabil fonte Al nome femminil di gloria asperge. Sicchè le macchie terge, Onde elle già tenean grave la fronte; E che all'iniqua ferpe ad Eva infesta Franse e calcò l'abbominevel testa: Che fine impose al nostro orribil bando; Che a'nostri gran dolor porse conforto; De' Naufraganti porto, E scorta di color che vanno errando: E giogo e fren dell'infernal possanza, E fermo fegno alla mortal speranza. Ella d'aita i lassi cor provede. Di lei proprio è costume esser clemente: A lei corre il Dolente; Per lei discende al Peccator mercede: Or per le nostre lingue in vari modi Sempre quaggiù si benedica e lodi.

#### V.

### Alla medesima BEATISSIMA VERGINE.

P Onti di vivo mel di viva manna Sprezzando il Mondo, a rio veneno è volto: Quinci ebbro, quinci stolto, Mentre a bugiardo ben dietro s'affanna. Fassi verace di miseria esempio; Che non ha feco pace il cor dell'empio ) per somma pietate a pensier santi . Cangiar le colpe, e miei desiri indegni E dal Ciel mi s'insegni Il suon soave de' superni canti : E l'auree note dell' Eteree corde, Ver cui l'orecchie mie fin qui fur sorde. Così faria sonar tua gran possanza Mia lingua ognor, che non le cetre alterna. Alma Vergine eterna, M- 2 All

Rime del Chiabreva All'angofce del Mondo alta speranza; Alle glorie del Cielo altro ornamento, E dell'abisso a' mostri alto spavento. Empj, che in rimembrar, come si seelse Pura del Figlio Genetrice eterno, Vinto il profondo Inferno. Piega il ginocchio alle sue voglie eccelse, E d'orror palpitando erge le chiome, E trema al suon dell'adorato Nome. In van malizia d'infernale arciero Tra le man scellerate arco riprende, Se contra segno il tende, Che sia ne i campi di MARIA guerriero: Ella col cenno, e col girar del ciglio Da' suoi dilunga ogni mortal periglio. E pur le grazie di sì gran difesa. Il Mondo forsennato oggi non cura; In cruda pugna e dura, Ove ogni piaga è sempiterna offesa, Ove nel vinciror non ha mercede, I sì pronti soccorsi altri non chiede. Ma, o beata, che negli alti giri, O Santa, che d'amor siedi Reina. Benigna il guardo inchina, E sa che pia nostre miserie miri; E poichè il Mondo a tua pietà ricorra, I prieghi suoi tua carità precorra.

VI.

## Per S. PIETRO. Strofe.

Anti-

Apparver d'Abraam l'inclite genti, Quando di Faraon gli sdegni ardenri Furo sommersi in mare; E quando per l'Arabia aspri tormenti Ebbero incontra, e quando lor concessa Fu la felice Region promessa. Ma quanto sfavillaro
Schiere più grandi e di più gran virtute,
Poichè l'Apportator della falute
Sacre Mamme lattaro;
A cantar quegli Eroi tra le piu mute
Fora la lingua in favellare ardita:
Non corre mortal piè strada infinita.

Epodo.

E non per tanto lo splendor di Pietro
Tra si fulgidi lampi egual non vuole;
Dunque se oso lodarlo, affiso il Sole,
E chiudo il mare immenso in picciol vetro.

Strofe.

Ma che dico? Viltate
E' ben oprando abbandonar speranza;
Non può trista cader mortal possanza
Nell'imprese onorate;
Però se in dir di lui, che ogni altro avanza;
A mezzo il corso verrà meuo il dire,
Sarà nostra corona il grande ardire.

Antistrose.

Siccome alpetire scoglio

Sprezza i suror del minnaccioso Egeo,
Così le surie, e dello stuolo Ebreo
Pietro sprezzò l'orgoglio;
E come tuona ad atterrar Tiseo
Fiamma che giù dal Ciel scende veloce,
Tonava il suon della sua nobil voce.

Epodo.

Quinci del CROCIFISSO egli scopetse L'odiata insegna di Sion sul monte, Mirabile trionso! e sull'Oronte Diede battaglia alle salangi avverse. Strose.

Poscia a più forte guerra

Verso il colle Tarpeo vosse le piante,

E l'adorato allor Giove tonanre.

Ivi percose a terra;

Quante minacce, quanti ostraggi, quante

M 2 In

23.51

228 Rime det Chiahvera Infidie suscitò l'ira Romana? Ma degl'iniqui la fatica è vana. Antifrofe.

Simone il manifesti, Mago in un punto scellerato a folle : Ei per l'alto dell'aria irsene volle Verso i Campi celesti: E mentre di quell'ali il volo estolle. Che fabbricate aveva arte d'inferno, Dicesi caro al Regnator superno. Epodo .

Allor nel gran teatro il popol folto-Meravigliando gridi- alti diffuse: E nelle piume a sollevar non use Umane membra ei tenea fiso il volto.

Strofe .

Ed ecco apre la bocca-Pietro, ed i prieghi non fornisce appieno, Che ogni possanza al volator vien meno, E giù del Ciel trabocca. Rimbombò da lontan l'ampio terreno. Per la percossa, ed ei fiaccato e lasso Non che volar, non potea muover passo-a Antiftrofe.

Non è frale bugia, Anzi per lunga esperienza è vero, Che cieco il peccator dal buon sentiero In suo cammin travia; All'uom santo dovea Nerone il fiero-Di sua benevolenza aprir le porte, Ed ei le chiuse, e-lo condusse a morte. Epodo .

Ma meraviglia saggio cor non prenda Su ciò pensando, il Correttor del Mondo, Vuol che si tocchi de' martiri il fondo Pria che a beatsi su nel Ciel s'ascenda. Strofe .

Ampio mar di martiri Tragittò Pietro, indi però su scorto D' estremi gaudii a sempiterno porto

Sopra

Sopra gli Eterei giri.
Colassù d'ogni ben, d'ogni conforto
Beve fontana appresso il Re de i Cieli,
Ed adempie il desir de'suoi Fedeli.
Antistrose.

Prova se ne vede ora,
Che di tante eccellenze anima adorna,
Urbano Ottavo in Vatican soggiorna,
E qual Dio vi s'ad ra;
Ritorna in terra, o bell' Astrea, ritorna:
Alla tua Deità s'appresta Regno
Che per te non si dee prendere a sidegno.

Epodo.

A peregrin far dispietato inganno Non mireransi Licaoni insessi, Ne per cena crudel pianger Tiesti, Ma l'opre d'Innocenza il seggio avranno,

#### VII.

Per S. Andrea. Strofe.

DEH chi nobile prora
Bene spalmar m'insegna
Per via che in picciol' ora,
Grecia, a tue care soci oggi men vegna?
Non già per ascoltar voce sonora,
Che ad udire innamori,
Egregia dote di quei nobil regni,
Ove sublimi ingegni
Tiranneggiaro di buon grado i cori.
Antistrose.

Nè men desso mi prende.

Mirar gli ampi teatri;
Che in lunghi solchi or sende
Ingordo studio di villani aratri.
Chi può chiudere il varco è e chi contende
Degli anni al forte assalto è
Inebbriano i destr mortal speranza;
Che caduca possanza
S'avvalla più, quanto più sorge in alto.

M 4

Traggemi a se la regione Achiva,
Per inchinarmi a ribaciare il suolo,
Che sotto il piè d'Andrea lieto fioriva;
Duce fedel, che precorrea suo stuolo,
Rupe del mar sonante alle percosse,
Aquila per lo Ciel d'invitto-volo,
Che la vista dal Sol mai non rimosse.

Strose.

Secreti almi celesti
Cantando oggi han da dirsi;
Lunge dunque s'arresti
Vulgo che di follie non sa pentirsi;
Alma Cristiana a sosserir s'appresti.
Non è fallace istoria,
Che per viaggio di martir prosondo;
Tolti dal basso Mondo.
I seguaci di Dio giunsero a gloria.

Antistrose.

Sotto. crudel bipenne.

Jacopo già cadeo.

E pure a fin pervenne.

Lacrimofo a narrar Marco è Matteo:

D'oglio bollente in fiero ardor fostenne.

Giovanni angoscia rea;

Pietro sul Vatican levossi in Crocé.

Nè pena manco atroce

Vede in Patrasso apparecchiarsi Andrea.

Peregrinando ivi ripose il piede,
E col valor de suoi mirabil detti
Salda piantossi e germogliò la Fede;
Fece di vero Amor servidi i petti,
E diede bando per altrui salute
A' salsi Numi da' lor propri tetti,
Non già mai stanco d'insegnar virtute a
Strose.

Al Rettor dell'Impero Ciò non passò nascoso; E pria su lusinghiero, Poi ver l'Anima pia fu disdegnoso,
Ma quando a lui sviar dal buon sentiero
Ei si trovò mal forte,
Pur con arte di priego, e di minaccia;
Tutto avvampando in faccia,
E più nel petto, ei consegnoslo a morte.

Antistrose.

Come le labbra aperse,

E su suo dire inteso,

Immantenente s'erse

Tronco, ove Andrea si consumasse appeso,

Le turbe solte al vero DIO converse

Tutto di pianto il volto

Udian dell' Iunocente il sier martire;

Ed ei, sorte ad udire!

Avea sommo nel cor gaudio raccolto,

Evodo.

Come Cervetta, che in selvaggio monte
Già stanca da lontan scorge l'argento
Scender pian pian di solitario sonte,
Cresce velocitate al piè di vento,
Tanto le limpid'acque ella desira;
Sì corre al tronco del mortal tormento
L' Uom Santo, e così parla, ove il rimira:
Strose.

O ben composto legno,
Ove il Signor che adoro
Placò l'alto disdegno,
E se beato me col suo martoro:
O Croce in te m'assiso, e a te men vegne a
Aprimi tu la strada
Per l'angoscia suggir, che stammi intorno;
Sicchè all'almo soggiorno
Col sempiterno. Redentor men vada.

Antistrose.

Sì dice; indi si spoglia,
Esponsi a' crudi scempi,
Adempiendo la voglia,
Che dell'aspre sue pene avean quegli empi.
Perchè piange la plebe? Onde s'addoglia?
M 5 E tur-

Rime del Chiabrera E tutto il Cielo oltraggia, Se minimo piacer le si contrasta? Or com'è, che non basta Un sì nobil esempio a farla saggia?

Qual di diletto, e qual d'onor conforto, Qual era in terra per Andrea ricchezza Possente a far ch'ei s'adorasse morto? Vero valor, vera virtù s'apprezza Là ve non giunge froda; i nostri pregi Sono inchinarsi alla divina altezza, Poverello di Dio sovrasta i Regi.

#### VIII.

Per S. PAOLO.

#### Strofe .

Rapassar del sepolero i chiusi orrosi, E di là dall'Occaso apparir chiaro Prova non è di neghittosi cori, Che per lo mar della viltà solcaro.

Antistrose.

Quì sa goder l'eternicà degli anni,
Che contra le delizie il petto ha sorre,
E sprezza l'ira de i più rei tirauni,
E lieto per GESU'sossie la morte.

Epodo.

Ma da ciò far s' arretra

Il Mondo indegnamente,
Ed allontana il piè dal cammin destro;
Quinci su nuova cetra
Vo' cantar doscemente
Paolo delle Genti alto Maestro;
E con tanti suoi pregi
Nell' Alme seminar pensieri egregi,
Strofe.

Ei dove sorge e dove cade il Sole, E dagli Australi agl'Iperborei regni Con bell'acqua rigò di sue parole Tutto l'asciutto degli umani ingegni.

#### Antistrofe.

Panfilia, Caria, Soriani, e Lidi, E full' Arabo mar gente infinita Perdeansi in sonno; ed ei con nobil gridi Dal gran letargo richiamolli a vita.

Epodo .

Indi la bella Croce
Fece adorarsi in Rodi,
E dello scampo a Crera il varco aperse;
Poi trascorse veloce,
E con incliti modi
L'alme di Macedonia al Ciel converse;
E lor folli viaggi
Manifestò d'Atene a i più gran Saggi.

Strose.

Nè fol con arte di foavi detti
Ei rischiarava altrui l'interne ciglia,
Ma gl'indurati cor scosse ne i petti
Con opre d'incredibil meraviglia.

Antistrose.

Per traboccarsi il Peccatore ascende,
E sua grandezza non ha stato un'ora;
Tribolato all'incontro il giusto splende,
Sì la destra di DIO sempre l'onora.

Evodo.

Ecco in parte schernico

L'Appostolo Beato;

Ecco seco di gloria alto ornamento;

Per lui tornò spedito

In Listri il piè storpiato,

Diede in Troade vita al corpo spento;

E con un detto solo

D'Interno i mostri se suggire a volo.

Strose.

Contra suo comandar non ebbe schermo Forza di mar, ma si quetaro i venti; In Malta se robusto ogni uno infermo; E disarmò di tosco anco i serpenti.

6

Or s'io bramo d'alloro il crine ornarnzi,
Conviene al gran Teban girsene appresso;
Perchè no? Divulgar contra suoi carmi
Non può sentenza popolar Permesso.

Evodo.

L'ali dunque disciolga
Quest'inno, ed ei percuota
Col suo vivo sulgor gli occhi plebei;
Ma d'altra parte ei volga
Gente saggia e devota
Verso l'espugnator dei salsi Dei,
Che sulminando in guerre
Gl'Idoli scosse, e traboccolli a terra.
Strose.

O quaggiù quale amor di fiamme interne. Per luoi fedeli sfavillogli in feno. Ed or lu noi dalle provincie eterne Usa guardar con quello amor non meno.

Antistrofe.

Quinci porgo preghiere a sua bontate,
Ch'egli al nostro sperar porga la mano,
E degnisi mostrare orme sacrate
A' benedetti piè del grande Urbano.

Epodo.

Vegga legato Marte
Su rugginosi acciari
Amica d'Imeneo l'amabil Pace,
E pur con spiche sparte
L'alma Cerere impari
Di sì Santo Pastor farsi seguace;
E pria, che al Cielo ei torni,
D'ogni selicitate empia suoi giorni.

#### XI.

Per S. STEFANO.

Se degli avi il tesor, che siccome ombra
Se ne spari veloce,
Or con felici esempi
La mano empiesse a fervidi nipoti,

In sul monte, che adombra Di Vai l'antica foce, Certo ch' ergerei Tempi A re sacrato Stefano, devoti; E da'rimoti monti, ove natura Più vaghi marmi indura, Trarrei colonne, e mille fregi illustri, E dotti ferri dalle scuole industri. Quanti per lo Tirren forti nocchieri, O che vaghi d'onore, O che di merce avari, Arando van gli occidental confini, Quanti da' regni Iberi Piegan l'umide prore Negl' Italici mari, Da lunge i tetti mirerian divini ! E quivi inchini al tuo favor celeste Per le oscure tempeste Pregheriano a' lor corsi aure serene. Sacrando i voti in fulle patrie arene. Ed allor forse in rimembrar tuo nome Scorgeria lungo il fuono De i tuoi martir cocenti, Che virtù somma a favellar m'invita: E si direbbe, come Simile nel perdono; E primier ne i tormenti, Spirasti in terra, al tuo Signor, la vita, O tu rapita da furore inferno Stirpe Giudea, che scherno, Che strage festi obbrobriosa oscura Dall' Alma Santa, immacolata e pura? Qual per degli occhi altrui strano diletto Se in reatro si chiude Tra' rei veltri superbi Cervo innocente e miserabil sera. Or al fianco, or al petto Sent' ei le labbia crude, Nè quei cessano acerbi: Finchè s'atteri lacerato, e pera,

Rime del Chiabrera Tal dall' altera Solima sospinto Tra mille piaghe estinto Stefano cadde in ful terren sanguigno, Spirito sacratissimo benigno. Che tra il furor delle percosse amare Alzò gli occhi cortese, E con alma tranquilla Sovra i duri uccifor pregò clemente. Veracemente un mare D'ingiuriole offele Spegner non può scintilla In alma pia di caritate ardente: E veramente da i superni giri Entro ingiusti martiri Non lascia anima Dio senza mercede: E quì raggiri il cor, s'altri nol crede. Ecco i macigni, onde s'apriro in fiumi Le vene elette, e belle, Che del ben sangue aspersi Or fansi cari in sua memoria e santi, Ecco che incensi e fumi · Sen volano alle stelle, E suoni almi diversi, E versi n'alza in Vaticano e canti; Duci, Regnanti a venerarne il giorno Guidano pompe intorno, E seco il Mondo riverente adora Gli Altari, e'l Tempio, che di lui s'onora. Ed ei del Ciel tra' fiammeggianti lampi Trascorre almo le cime, Fulgidissimo in fregi D'ammirabile porpora contesti; Là per Eterei campi Trionfator fublime Guida eserciti egregi, Invitti al Mondo entro martir funesti, Gaudi celesti, che nè sorte assale, Nè spegne ora mortale,

Lunge divisi dal piacer terreno, Di dolce involto, e d'amarezza pieno.

X. Per

#### Per S. MARIA MADDALENA.

Strofe .

SE torrente spumoso
Per erta via siglio di giogo Alpino
Facesse unqua a ritroso,
Qual meglio consigliato, il suo cammino:
Meraviglia prosonda
Ingombreria del Montanar la fronte,
In rimirar che l'onda
Quasi pentita ritornasse al monte.

Antistrose.

O tanto in Ciel gradita
Suora di Marra, io fenza frode ascolto,
Che una stagion tua vita
Ver gli abissi trascorse a fren disciolto;
E poscia in un momento
Formasti in sulla terra orme novelle,
E con piume di vento
Ti rivolgesti a sormontar le stelle.

Epodo.

Che fu ciò? Come avvenne? Alta mercede Talor comparte il gran Monarca eterno; Perchè l' Uomo ver lui rivolto il piede, Mai non si prenda la mercede a scherno. Sovra l'alme ostinate egli s'adira, Ed è caro di lui chi ben sospira.

Quando dunque converse
Verso Dio Maddalena il cor pentito,
Ella tutto il cosperse
Traboccando d'amor pianto infinito,
E della chioma l'oro
Stracciò con dura man sacri dispregi!
E sparse ogni lavoro,
Onde tanto splendeano i manti egregi.

Antistrose.

Alla funesta Croce
Pianse del Redentor l'aspro tormento;

Indi

Rime del Chiorera.

Indi corse veloce,
Ricca di Mirra, ad onorarso spento:
Al fin dure ed acerbe
L'ore passò tra solitari scogli:
Suoi conviti sur erbe,
Sterpi suo setto, suoi piacer cordogli.
Evodo.

Ah! che secca è mia vena; ah! che non canta Mia lingua, e nulla adagua il mio desire; Ma non ten caglia, non ten caglia, o Santa; Fassi in tuo pregio celebrata udire, Olcurando il valor del Greco Orseo, L'alma cetra immortal del gran Masseo.

#### Strofe.

Alle fue nobil note

Tutto del Vaticano eccheggia il colle,
E rimangonsi immote
L'aure qualora le tue glorie estolle;
Mio vile plettro indegno,
O Santa, non t'adorna e non t'onore;
Ei tenta, e sol sa segno.
Pur mormorando, come il cor t'adora,

#### Antistrose.

Or tu che in sulle cime
Stai dell'Olimpo, e ne passeggi i campi,
Tenerata sublime
Intra vivo sulgor d'Eterei lampi,
Ferma sovra esso noi
Benigni siguardi e di pietate amici,
E sa co' preghi tuoi
Del secol nostro le stagion selici.

Epodo.

Zefiro apportator di bel fereno
Non sì tosto sul mar dispiega l'ali,
Che ogni disegno di Nettun vien meno;
E se mosso a pietà di noi mortali
Superno Spirto al Redentor s'inchina,
Suole in calma tornar l'ira divina.

XI.

Per la medesima.

SE quel vago diletto,
Onde lufinga Amore,
E' defiabil esca
O se ne sparge il petto
D' un' immenso dolore,
Che sempiterno cresca,
E se mentre ci rinfresca
In disarmato seno
Lampi vivaci e dardi

Fatti di chiari sguardi,

Infonde con la piaga empio veneno, Oggi sia specchio, e sia sentenza egregia L'alta bellezza che Bettania fregia.

Qual Colomba vezzofa,
Che le tenere fiume
Verdeggia, e porporeggia,
O full'ali amorofa,
Or fu lucido fiume
Si specchia e si vagheggia;
E dove selva ombreggia,
Ivi si tien selice,
Quando schiera pennuta
La gira e la saluta:

Tal già si se la santa Peccatrice, E di gaudio maggior l'alma pascea, Quando più sier Gerusalemme ardea.

Ma dove l'ora apparse,
Che aperse il cammin vero,
E le sbandò le ciglia,
In altro soco ella arse,
E con miglior pensiero
L'Anima riconsiglia;
La guancia, meraviglia
Già di cotanti lumi,
Vie meno allor fiorisce;
Torbido scatusisce

Il bell'occhio seren sucidi fiumi. E la man di quel crin sa strazio agli ori,

Che

Che tanto dianzi strazia i cori.
Quivi muove veloce,
E del Maestro adora
Le santissime piante
E mentre ei pende in Croce,
Nella durissim' ora
Ella gli su costante.
Quanti gemiti, quante
Querele ella dissuse
In sul sepoloro aperto?
E per aspro deserto,
Già disparito Lui, come si chiuse?

Orsù dagli alti Cieli
Ella, che ben intese
Del salso amor gl'inganni,
L'Anime ne disveli,
E disgombri cortese
Nembo di tanti assani.
Miseri noi, che gli anni,
Nostra vera ricchezza,
Spendiamo in poca terra,
Che ne contrasta in guerra
Armata d'amarissima dolcezza
E tra gl'incanti di nemiche Maghe
Sì care abbiamo al cor catene e piaghe.

Qual'ivi pianse e flagellossi poscia? Verace amor che non paventa angoscia.

XII.
Per S. SEBASTIANO.

CHI è costui, che avvinto

Le nude braccia a duri tronchi alpestri
Immobile sostien d'archi silvestri
Tanti pennuti strali?
Ei d'ampio sangue ribagnato, e tinto
Sta palpitando a morte,
Ma pur costante e sorte
D'alto silenzio in sosterir suoi mali,
Qual de' tempi mortali
Con destra empia superba
Egli distrusse ed arse?

Qual

Qual altrui sangue sparse

Di ria ferita acerba?

Quale al fin furto, e qual rapina il mena. O qual bestemmia all'esecrabil pena?

Ahi che nè furto indegno

Nè colpa sua; ne suo fallir l'ancide: Giovine, ove del Ciel la gloria vide,

Ratto le si converse;

Quinci d'empio Tiranno empio disdegno

Così proruppe ardente, Che gli fermò repente

Il puro fianco alle quadrella avverse,

Vergini Ninfe asperse I biondissimi crini

Dell' Idumeo Giordano,

Ora s' armi la mano De' vostri archi divini;

Tendete Arciere d'ammirabil canto

Musici dardi al saettato Santo. Qual di Sionne il monte,

Tale è colui, che nel gran DIO confida;

Chi di Gerusalem dentro s'annida Mai non movrà le piante;

Luce al prudente sapienza in fronte:

Ei non verrà che tema Nè per notturna tema,

Nè di saetta per lo di volante;

Non scolori il sembiante

Mirando Alma devota Apparecchiar macello

Or di crudo colrello.

Or d'infocata rota,

E tutta in opra la malizia inferna:

Che il Giusto fia nella memoria eterna.

XIII.

Per S. LUCIA.

MUse, che Pindo ed Elicano insano.
A scherno vi prendete, E lungo il bel Giordano Aurei cerchi tessete,

Gior-

Rime del Chiabrera Giordan, che in suo sentiero Il tebro accusa, e 'l neghittoso Ibero. Gigli, che all' Alba, e per le valli ascose Più candidi fioriro; Candidiffime rofe Oggi da voi desiro, Per far facro monile Di Siracufa all' Ermellin gentile. Oh se mie vere lodi, oh se miei prieghi Poggino al Cielo ardenti, Sicchè benigna pieghi Quaggiù gli occhi lucenti, E con atti soavi I miei caduchi raffereni e lavi! Ma che? s'ella fra noi già sì cerviera A' suoi se sì gran guerra, Pura Vergine altera, Vera Fenice in terra, Alma Aurora de' Cieli, Per cui non è Titon che si quereli. Vago Nocchier, che pelago di lodi Va folcando veloce, Anzi che lieto approdi, Può traviar fua foce; A tale arte s'appiglia Chi di fallace onor fa meraviglia. Qual vanto di Sicilia a' pregi acquista Alpe che al Ciel si levi, E verdeggiante in vista Tra fontane e tra nevi Inverso gli altri giri Or nembo oscuro, or vivo incendio spiri> E ver che alto, boll'Etna, alto fiammeggia Dal cavernoso fondo, Onde fovente ombreggia A mezzo giorno il Mondo, Ma fu tra l'auree Stelle Lingua eterna non v'ha che ne favelle. Non ciò che in terra in sensi infermi alletta. Anco nel Cielo aggrada;

In-

Indarno Alfeo s' affretta Per così cieca firada, E dentro il mar rinchiusa

Porta sua dolce fiamma ad Aretusa.

La gran piaggia del Ciel fempre ferena

D'Alme gentil s'infiora; E di quella terrena S'invaga e s'innamora, Quand'ella fior produce,

Che in lei traslato eternamente luce. Ma qual fior tra' più cari e tra' più puri

Poi colse il Cielo, o pria, Che in candidezza oscuri

I Gigli di Lucia?

Cor mio, spiega le penne,

E per aura sì dolce alza le antenne. Ma se di lei che tutto il Ciel consola

Gli ultimi pregi io dico, Mio dire almeno fen vola Di veritate amico; E fe quì il Mondo mira

L'arte del suo lodar cadragli in ira.

Ch'ei pure ai fogni ed a menzogne appresso Turba l'Orto e l'Occaso.

O Pindo, o van Permesso, O Infinghier Parnaso,

E lor fonte derisa,

Se in terra occhio di Lince unqua l'affisa.

Non di stridula cetra favolosa Ha Lucia sua mercede, Eletta di DIO Sposa,

Sì gli riluce al piede; Ed è posta da Lui

Pur quasi Dea sovra la luce altrui. Altri trosei delle sue ciglia afflitte

Stan di Sionne in cima; Sue palme eccelse invitte Giordano alto sublima; E nell' eterno giorno.

Le fa sonar Gerusalemme intorno.

XIV.

Per la medesima.

DEh chi viole nate a par col giorno Mi sparge intorno?

Che adorno a' Tempj di Lucia sospiri: lo pur dolente, io pur a lei ritorno, Perchè tra' rei martiri

M' avanzi lume onde mia vita io miri.

Nè picciol varco da sentier travio

Il mio desso, Se invio a lei vivi di sede accenti; Ch' ella satta sul Cielo amor DIO,

Ben può con preghi ardenti

Cessare a nostre colpe aspri tormenti.

E la mercè di che le fo preghiera

Non fia primiera,

Che altera troppo sua pietà risplende, O non pur sempre è numerosa schiera, Che puro incenso accende,

E lieti fegni al facro Altare appende? Or fin qui lasso (ed ella lor si pieghi)

Sia di miei preghi;

Ma spieghi ratto ora mia rima un volo Per le sue lodi, e nulla rete il leghi;

E su per l'aureo polo

Si mandi altro per me, che affanno e duolo.

Vago tesoro in Gerico frondosa

Candida Rosa,

Che ascosa d'Ape al susurrar vicino, Anco di lieve auretta è paventosa,

Auretta di mattino,

Ch'è l'anelar del!' Alba in suo cammino.

Ivi non ferive in sua famiglia Aprile

Fior si gentile, Che vile seco in p

Che vile seco in paragon non vada; Ed ella a neve di candor simile

Non degneria rugiada,

Che pura pura giù dal Ciel non cada, Sol dalle verdi spine, in che fiorita

Si va romita,

Parte Prima.

245

Invita l'orme del pastor per via, Dolce odorando, a non più far pattita; Ed egli o lunge o sia

Presso l'albergo, ogni viaggio obblia.

O quante tempre, onde suoi vaghi onori
Io pur colori:
Ma s'ori giungo ardenti, o se diamanti,
O se vivi del Sol giungo splendori,
Non dirò tanto avanti,

Che tanti pregj a te Lucia sembianti.

Per la medesima.

Assù nel Ciel, i cui superni Regni
Del tempo sdegni guerreggiar non sanno,
Città ne aspetta; nè temuto assanno
Ha tanto atdir, che ivi d'entrar s'ingegni,
Nè lagrimosa sorte

E' forte sì, che osi oppressar le porte.

Di Crisolito, e di Giacinto sponda Ben la circonda, desiabil muro! Le vie coperte d'Ametisto, e puro Fiume d'Elettro, e di bell'or l'inonda; Ed a mirarsi care

Di chiare luci ha per suo giorno un mare.

Ivi di casta, e d'innocente face Fiamma vivace va vibrando Amore, Ivi raggira il piè, tranquilla il core

Ivi raggira il piè, tranquilla il core, Cinta d'olivo il crin l'inclita Pace;

E nel gaudio del petto

L'aspetto rasserena ivi il diletto. Su bella cetra ora veloci or lente Ei sà sovente passeggiar le dita,

E quando delle corde il suono invita A temprar corde, ed a cantar la mente,

Al Santo alto de' Santi

I canti volge, e ne rimembra i vanti. Che dagli abissi in atro orror sommerso

Fe l'Universo sollevarsi adorno: Che a sermi Poli se girare intorno Il Ciel di Stelle e di bei rai cosperso;

Che

Rime del Chiabrera Che fe spumoso il seno,

E freno pole all' Ocean non meno. Appena il disse, che sul proprio pondo

Contro del Mondo si posò la Terra: E ciò che in lei forma vestigio, ed erra, E ciò che guizza per lo mar profondo.

E ciò ch'è in Ciel beato

Ha stato sol, perchè da Dio gli è dato.

Ei dice: e di sua bocca ogni parola Cinta sen vola di virtude eterna, Virtù, che trapassando al cor s'interna, Ed infallibilmente altrui consola: Fortunata Cittate,

Beate l'Alme colassi traslate. E pur da rio pensier quanti traditi O sbigottiti dall' alcier viaggio, Sommergono in obblio l'almo retaggio,

Che tiene in sua ragion beni infiniti?

Ma via lunge da questi

Premelti tu Lucia l'orme celesti. Per la strada del Ciel dolci gli affanni Sul fior degli anni ti fembraro ognora, Ne dal dritto cammin ti traffer fuora Unqua d'Amore i lusinghieri inganni: Che dentro il cor divoto

Il voto cosi bel serbasti immoto. E quando i mostri inferni a tuo martire Armaro l'ire del Romano orgoglio, Allor tu come selce, e come scoglio Contra l'asprezza del crudel ferire,

E di gran sangue tinta, Non vinta no, ma rimanesti estinta.

> XVI. Per S. CECILIA.

Strofe. Ravissimo stupor l'anima piglia,
Quando volgo il pensiero Al faretrato Arciero, Che accettar giogo femminil configlia: D'una guancia vermiglia

Parte Prima .

247

Ei suole armarsi, ed indi avventa ardore, Alle cui vampe incenerisce il core.

Antistrofe.

Bi quanto appare il Sol di caldi pianti
Bagna l'altrui pupille;
Nè mai notti tranquille
Dal fiero suo rigor dansi agli amanti;
Impallidir sembianti,
Mandare infra sospir querele sparte,
De i seguaci d'Amor chiamasi l'arte.

Strofe .

E per dovunque ei sprona
Ciascun corre veloce;
E s'ascolta sua voce
Via più, s'ei mal ragiona;
Di ciò lungo Elicona
Non si favella in vano
Dalle Castalie Dive;
Ma cantian ciò che scrive
L'Euterpe del Giordano.

Strofe.

Per la bella Tamar giunse a tal segno
Già di Davidde il figlio,
Che con brutto consiglio
Fece alla Verginella oltraggio indegno;
Quinci per sier disdegno
Strane cose Absalon rivolse in perto;
Che all' Uomo il vendicarsi e gran diletto.

Antistrofe.

Chiama l'oltraggiatore a regia mensa,
E tra gioco e tra riso
Ivi lo lascia anciso,
Misero lui, quando via meno il pensa,
Nube di doglia immensa
Allor coperse di Sion la reggia
Tanto costa il fallir di chi vaneggia.
Epodo.

Corimio, non bene accorto Se dai le vele al vento, Ti sferri in un momento; Chiabrera P. I.

N

Volgi la prota al porto.

Qui per nost o conforto,

E per comune esempio,

O Clio, versa tesoro,

E di Greco lavoro

Sorger facciamo un Tempio.

Strofe.

Ivi il bel'nome a rimembrar famoso,
Di Cecilia si scriva;
Ammirabile Diva,
Che alla verginità chiamò suo sposo;
Ei non punto ritroso,
Vinto da quel parlar, credenza diede,
E de i Regni del Ciel si sece erede.

Antistrose.

Dunque in terra fra noi, Santa gradita,
Sovra ogni altrui memoria,
Bel cantor di tua gloria
Voce non formerà, che fia fchernita;
Tua virtute infinita
Non sfavillò tra' folitari campi;
Fra fette colli ella vibrò fuoi lampi.

Epodo.

I giocondi Imenei
Quivi, altera sprezzasti;
Quivi forte atterasti
L'onor de i-salsi Dei
Immortali trosei
Contro acerbi Tiranni
Quivi sublime ergesti,
Quando a morte corresti
Sul sior de i più begli anni.
Strose.

E di tue membra, cui furor d'inferno Lasciò spente e piagate. D'urbano alta pietate Quivi già prese a sar nobil governo. Certo è consiglio eterno, Che da' chiari sulgor del tuo gran pregio Non si scompagni questo nome egregio.

An

Ecco novello Urbano, a cui non gravi

Giungon oggi tue Jodi: Anzi i Tebani modi

Onde io t'adorno, o Santa, ha per soavi,

E dell' Eteree chiavi

Gran possessione, onde celeste ei regna, A te devoto gl'inni miei non sdegna.

Epodo .

Chi fra le selve ombrose. Chi mi pon fulle cime, Di Castalia sublime Al vile vulgo ascose? Colà più scelte rose, E gigli più prezzati Intrecerei fovente, Per farne umil presente A i piè tanto adorati.

XVII.

Per S. AGATA.

Strofe.

Tra purpuree vesti
Alma Euterpe lucente, Cui circondano il crin raggi stellanti, Per te si manisesti, All' Italica gente, Come di tuo voler sono i miei canti-Acciò con fieri detti, E cosparsi di fiel, non mi saetti. Antistrofe. ...

Usa ascoltare i tisi. Gli fguardi, i vezzi, i giochi, E pur d'Amore i dilettoli affanni, Sprezzera corpi ancisi, Ceppi, catene, e fuochi Vaghezze acerbe di più fier Tiranni; Onle il mio verrà quasi Aspro deserto appo gli altrui Parnasi.

Eno.

Or sia che può, chi sia che il vulgo emendi?
Talpa è sua vista, e suo giudizio è vano;
Ma tu degno Nepote al grande Urbano,
Che di sua bocca il vero senno apprendi,
Tu, che nell' alto ascendi
Sul Vatican, come in Sion cipresso,
Non prenderai le mie fatiche a vile,
Anzi le note del novel Permesso
Saran conforto del tuo cor gentile.
Strose.

Dammi l'orecchio aperto,
Dallomi; fortunato
Chi volentier voce suprema ascolta;
Quando in campo deserto
Per lo mare indurato
Mosè l'egra sua plebe ebbe raccolte,
Dolente a morte giacque
Provando un giorno come assenzio l'acque.

Antistrose.

Preso da rio disdegno,

E da sier disconsorto
Allora il seme d'Israel fremea,

Ma con celeste ingegno
Il sommo Duce accorto,

Tosto provide alla salute Ebrea;

Legno in quell' onda immerse,

E l'odiata amarezza in mel converse,

Mirabil tronco, e con stupore al Mondo,
E con forte desir da rimembrarsi!
Ma ne vide Calvario uno innalzarsi,
Al cui valor questo divien secondo;
Per lui non pur giocondo
D'ogni fiume terren fassi l'amaro,
Anzi dolce diviene ogni ferita,
Anzi ogni oltraggio, anzi ogni scempio è caro,
Anzi è sommo gioir perder la vita.

Strose.

Mio dir non si condanni,

Che

Che io verità riveli;
Per infinite prove altri sel miri;
Quando crudi Tiranni
Straziaro i cor sedeli;
Quanti corser volando a' sier martiri?
Squadra samosa e grande;
Cui devonsi di Pindo auree ghirlande.

Antistrose.

Ma non corredo nave,
Che con cinquanta Eroi,
Come Argo, spieghi di suoi remi il volo,
Temo non mi sia grave
Uscir di porto, e poi
Fendendo l'onda tragittarne un solo;
Un sol, benchè per certo
Di cento più samosi adegua il merto.
Strose.

Agata sacra, che di un empio orgoglio
Altamente soffrendo alzò trosei;
Che sprezzò ferri, che d'incendi rei,
Martir sostenne, e non mostrò cordoglio;
Salda, siccome scoglio,
Alle lusinghe, risiutò sdegnosa
Ogni promessa di mondan diletto;
Ma fra tenaglie rimirò giojosa
Delle mammelle vedovarsi il petto.

Strose.

Non fu ciò sua promessa

Serbare al gran Consorte,

E per l'orme di lui correr veloce!

Non su sprezzar se stessa,

E ben costante e forte

Porre in sul tergo, e via portar sua Croce?

Ah! che non può negarsi

Splendere il Sol, quando i bei raggi ha sparsi.

Antistrose.

E pur su verde Aprile
Ridea sua fresca etate,
A ragion desiabil Primavera?
E di sangue gentile,

N 3

E d'in-

E d'inclita beltate,
E di ricchezza sorvolava altera;
Tutto è ver; non per tanto
Amò morire, e tormentar cotanto.

Evodo.

Ma quella morte a' grandi onor contessi Dell' oppugnata Fè crebbe chiarezza, E se repente germogliar sortezza Entro gli spirti di temenza osfesi. Felici Catanesi, Che la Terra per Patria in sorte avete, Ov' ella si sasciò nel mortal velo; Alto la fronte, o gloriosi, ergete; Il Sole infra voi nacque, e non in Delo. Strose.

Or chi viola, e rosa
Primiero onor de' prati,
Chi miete gigli, e glie ne sa ghirlande?
Chi mirra preziosa,
Chi balsami odorati;
Chi d'incenso prosumi oggi le spande?
E chi di luce viva
Splendor le nudre con licor d'oliva?

Io bel Cedro, che nacque
Di Libano ful monte,
Con pronto studio renderò canoro;
E se del Gange all'acque
Il Sol mostra la fronte,
O se mostra all'Ibero i suoi crin d'oro,
Udrà per le mie voci
Divenir Inni, e trasvolar veloci.

Epodo.

Colpa mortal, cui negherà perdono
Anima faggia, celebrarfi dive
Pallade, e Giuno dalle Muse Argive,
E de' suoi nomi tanto alzarsi il suono;
Noi porre in abbandono
Vergini pure che nel regno eterno
Son dell' eccelso DIO Spose veraci.

Arno

Parte Prima. 253
Arno, miei detti non pigliare a scherno:
Di nobil canto abbi vaghezza, o taci

XVIII.
Per S. FRANCESCO.

ORO, dolce dilerto Del guardo, che ti mira, Esca soave degli umani cori, A te gemendo ogni mortal sospira, E te tracciando non perdona al petto I più forti sudori, Che penfando agli onori De' tuoi lucidi rai, Dispera uman pensiero Gioja di bene intero, Ove tu non la dai. Per te spiega le vele, E con la prora fende Nocchiero i campi di Nettun frementi; Vago di te nelle battaglie orrende Segue forte Guerrier Marte crudele Fra' più duri tormenti: Pasce vellosi armenti, Olmi nutrica, e viti, Miete le spiche, ed ara La turba montanara, Perchè ciò far l'inviti. Fortissimo tiranno, Arcier possente di saette acute, I colpi tuoi per ogni parte vanno; Ma pur, che puoi, se su nel Ciel non sali Ove è nostra salute? Oh umana virtute Debile in corso e tarda, Ch' ergi d'orror le chiome Di povertade al nome; Guarda il Calvario, guarda. Su quel giogo romito Altro tesor non scerno

Che

Rime del Chiabrera. Che nudo tronco, ove il gran DIO s'appele; E dietro l'orme del Signore eterno, Colà salendo peregrin spedito; Ciò ben' Francesco intese: Pianta, che al Cielo ascese Coll' umil sue radici: Vaso eletto d'odore, Vivo vampo d' Amore, Maestro de' mendici. Mentre più ferve il Mondo In feguitar la strada, Che ria trascorre d'avarizia i campia Vien Francesco dal Ciel quasi rugiada, E sparse sopra lui nembo giocondo. Perchè via meno avvampi. Ei non dell' oftro i lampi, Non le conche di Gange. Mi scelse ombre gelate, Ove forza d'Estate I cupi orror non frange. Ma se belva in deserto Casca ove vien trafitta: Francesco umile in duri boschi alpini orge al ferir d'una faretra invitta, The in quattro piaghe, e nel costato aperta Serba tesor divini. Ben tra i monti marini, Quando Aquilon più strida, Può traviar nocchiero, Ma non s' erra in sentiero Là 've Francesco è guida. Qual in terra il dirai. O buon Panicarola, Ecco fra noi della celeste voce Segnator della mendica scuola? Dillo bel Sol, che feminando rai Va fulgido veloce; Dillo tuon, che feroce

Squarcia turbini tetri, E fgombra empie tempeste;

F. Mo.

Or sul Regno celeste Per noi prieghi ed impetri.

### XIX.

Si lodano le Pitture Sacre DI GIAMBAT ISTA CASTELLO.

NE' suoi versi sedeli
Ni Già sull' arpa dicea l' Ebreo Cantore,
Che ci narrano i Cieli
Le glorie del Signore;
Qual meraviglia omai, poscia che ogni ora
Il pennel di tua man le narra ancora?
Tu spesso altrui dimostri

L'unica Genitrice Verginella, Quando dagli alti chiostri Le vien l'alta novella, Allor che scese DIO quasi rugiada, Che in puro vello distillando cada.

Spesso ancor rappresenti

Cinto di raggi nel mortal fembiante Fra mansueti armenti Il sempiterno Infante,

Uscito dalla Madre in su vil sieno, Qual per lucido vetro il Sol sereno.

Ivi come l'avvolga

Con man di rose in bei candidi lini,

Ivi come lo sciolga;

Ivi con gli occhi inchini

In atto umil veggiam come l'adori.

In atto umil veggiam come l'adori:
Cotanta forza hai tu co i tuoi colori.
Ma pur qual de' Celessi

Ti spirò nella mente il bel concetto, Quando là ci pingesti

Cor pargoletto al petto?

Dalla viva mammella il latte ei sugge; Ella il rimira, e per amor si strugge.

Ah tra più chiari lampi
Bella; che in Ciel se ne risorga, Aurora;
Vaga Uliva ne' campi,
Mirra, che eletta odora;

NS

Alto

Alto su' gioghi di Sion Cipresso,
Platano ombrosa alle bell' onde appresso
Ma d'onde ho ciglia acute,
Che m'affiso nel Sol, dove tu godi?
Debili labbra e mute
Formeran tue gran lodi?
Troppo ardente desir certo mi spinse;

Dunque lodero lui, che ti dipinfe. Su rugiadose piagge

De' vari fior, che vago Aprile ha sparsi,
Ape dolcezza tragge
Mirabile a guastarsi;
Ma tu Castello da color diversi
Dolcezza, che è miracolo a vedersi.

XX.

Per Bernardo Castello. Il quale dipinfe la Chiefaidella Madonna di Savona.

TEL divoto foggiorno Di questa valle Alpina La gente peregrina, Che per pietate le ginocchia atterra, Infino a questo giorno Alto a mirar non prese Se non come cortese L'alta Donna del Ciel scendesse in terra: In van muovono guerra, Quasi nuovi Giganti, I Germanici mostri Contra i Regni stellanti, Scese dagli alti Chiostri, Scele cinta di rai A pastorel canuto, E gli promise ajuto Ne' miserabil guai. Come s'intese il grido Di così gran pietate, Ogni sesso, ogni etate Umil sen venne in questi alpestri orrori, Ed al paterno lido Nessun rivolse il piede, SenSenza provar mercede
Di celeste conforto a' suoi dolori;
Quinci infiammati i cori
Per eterna memoria
Ersero Altari e Tempio
Alla superna gloria.
Ben su d'amore esempio
Il sacro albergo ascoso
Nelle montane asprezze;
Ma l'umane ricchezze
Nol sean meraviglioso.
L'Onnipotenza eterna
Talor par che dispregi
Le ricche pompe e i fregi,
Di che sì vaga è la terrena cura;
Talor anco governa

Talor par che dispregi
Le ricche pompe e i fregi,
Di che sì vaga è la terrena cura;
Talor anco governa
I suoi culti altamente:
Ed ecco oggi repente
Tutte quelle arricchir povere mura.
Veggo nobil Pittura,
Parto del tuo pennello,
Tutte addolcir le ciglia;
O mio gentil castello.
Leggiadra meraviglia
I peregrini ingombra,
Sì con la man dell' arte
Son le chiarezze sparte

Contra gli orror dell' ombra.

Quanti popoli muti,

E sull' aria nembosa,

E sulla terra erbosa

Girano i guardi, e sanno udire i detti?

Quì turba di canuti

Che da lontan predisse;

E chi mirando scrisse

A ricolmar d'alta dolcezza i petti,

Ma sotto vari aspetti

L'eterna Imperadrice;

Or divien Madre, ed ora

Va su strania pendice;

258 Rime del Chiabrera Or su nel Ciel s'adora, E le labbra sue stesse Muove a pro de' viventi; Noi tristi, e noi dolenti, Se così non facesse. Tal ne dipingi; intanto Le peregrine voci-Van per l'aria veloci, Ammirando in valor della tua mano; Ma con più chiaro vanto Viva fama l'estolle In su facrato Colle, Ove Pietro ha sua reggia in Vaticano! Là del pensiero umano Trapaffa ogni ardimento Incomparabii mole Degli occhi altrui spavento a Non vede altrove il Sole Opre di man si rare, Pur tra le più gradite Tue tele colorite Quivi a mirar fon case. Schiera del Ciel diletta Allor che il di s'asconde Ara co' remi l'onde Dell' alma Galilea per la riviera, Piecro full' acque affretta. Fuor della Nave il piede Tosto che gir vi vede Il suo Signor, che all' Universo impera: In suo cammin dispera Ed al Maestro grida, Egli la man gli porge, Ed a salute il guida .: Chi ciò scorge, non scorge, Castel, colori, e tele, Scorge animata gente; Tanto sì bene ei mente Il tuo pennel fedele.

# CANZONI MORALI.

I.

#### Per Martin Lutero .

G là di vivaci allor presso Elicona, Maraviglioso fonte, Io posi a' Cavalier bella corona Pur di mia mano in fronte, Del chiaro nome loro Fregiando i versi miei vie più che d'oro. Or, nè senza ragion, cangio costume, E fulla riva a Dirce Mostro a' candidi spirti il sucidume D'un vil porco di Circe, Ingrassato di ghiande, Ch' eretica Megera al Mondo spande. Adunque orgogli, e contra il Ciel dispregi, Impudicizia tetra, Mense carche di vin, fier sacrilegi, Risonerà mia cetra, Che per cotal sentiero Su Pindo và chi vuol cantar Lutero. Ma chi sviollo, e dell'Olimpo eterno Gli chiuse il cammin destro? Lucifero, atro regnator d'Averno, A lui si fe maestro, E con sue mani istesse Tartarea legge in mezzo al cor gl'impresse. Quinci infestar, quinci calcar per terra Chiostri sacrati, e Celle, Odiar digiuni, a castità far guerra, Dismonacar donzelle

Offerte in giuramento,

Ed arder le reliquie, e darle al vento.

Rime del Chiabrera Nè sì tosto ebbe fermo il voto indegno, Che giù da' campi stigi Sorfero mostri, e per l'aureo regno Fur visti aspri prodigi; Ed il fellon fe piano Con gran furor, che non fur visti in vano. Qual se torbido gli occhi, e se spumante Di calda bava il dente, Cinghiale in orticel metre le piante, Ivi dentro repente I cari alberi svelle. E Mena a strazio fier l'erbe novelle : Tal costui di chi parlo, empio degli empi, Corse la Chiesa; ed ivi D'ogni bella virtù leggi ed esempj Invidiando a' vivi, Tutti sossopra ha volti, E tolto ogni suffragio anco a' sepolti. Or pensando su ciò chi non paventa, Chi non erge le chiome? Chi forte nol bestemmia, ove rammenta L'abbominato nome? Fetor, lorda carogna;

### II.

Per cui Salfonia ingombra alta vergogna,

### Per lo medesimo Lutero.

Popol, che saggio e pio
A bella verità volgi il pensiero,
Che l'empio ed esecrabile Lutero
Unqua adorasse DIO
Non creder tu giammai; finse adorarlo,
E-trasse indi cagion di bestemmiarlo.
DIO, direnio, adorarsi
Ove è fango l'onor de' Sacramenti?
Ove a terra ne van sacri Conventi?
Ove gli Altar son arsi?
Ove son spenti i messaggier del Cielo?
Ove favola vien l'almo Evangelo?

Onde ben io, che dice

Lingua di vulgo: or s'egli al Ciel fe guerra Infra vizi cotanti, ond'è, che in terra Visse vita felice?

Dorme il Signor, che l'Universo affrena? O del peccar felicitate è pena?

Non dorme no; rimira

Con occhio invitto il Regnator superno, E fopra i Peccator col braccio eterno Vibra fulmini d'ira.

Sciocca è la plebe; ove sembrò contento, Carco Lutero fu d'aspro tormento.

Se riputiam mal nato

Altri, che adombra, e che degli occhi è cieco, Chi lume di ragion non ha più seco Appellerem beato?

Uom, che per guisa tal bearsi brama, Solo per la sémbianza Uomo si chiama.

Uomo Lutero? e quando?

Di sì bel nome il Traditor fu degno? Allor che il Purgatorio ebbe a disdegno, O pure allor che bando Diede alle Messe, e tra' femminei vezzi

Tutta squarciò la bella Fede in pezzi?

### III.

### Per lo medesimo.

Rio, Nestorio, a rimembrarsi orrore, Odio dell' Universo, alme esecrate, Rivolti a ricercar la Deitate, Dal verace sentier corsero suore, E fatti infermi e lassi Caddero al fin tra malagevol passi. Folle desio d'alto sapere in scuola Errare il fece, ed oltraggiar la Chiesa; Ma d'onor condannato empia contesa, Ma ria superbia, ma lussuria, e gola, Tratto dal canimin vero Fatto ha pur dianzi er ticar Lutero

62 Rime del Chiabrera.

Ei su celesti carre alti segreti
Cercar non volle; volle empj diletti,
Disfratato suggir da sacri tetti,
Sprezzar dal Vatican saldi decreti,
Prender i voti a scherno,
E columnar d'obblio Cielo ed Infert

E cosparger d'obblio Cielo, ed Inferno.
O bella un tempo, e di virtute al Mondo
Chiara Germania, e come avvien che adori
Un che spinto da rabbie e da surori
E d'ogni vizio traboccato in sondo?
Negalo tu, se puoi;

Ma che si può negar de' furor suoi?
Ei già ti pose simaniando in guerra;
Mantice immenso a' tuoi disegni ardenti;
E quando trascorrean larghi torrenti
Di nobil sangue ad inondar la terra,
Allor su i campi ancisi

Qual trionfante sollevava i risi.

Piangean le Madri, e riponean le Spose

Lor cari amor sotto i sunesti marmi,

Ed ei nesando eccitator dell' armi

Menava sotto coltre ore giojose

Tra braccia semminili,

O di vin traccanava ampi barili.

A costui giurar sede? Accettar lege
Dal costui cenno? Egli il cammin ti scorge
Da gire al Ciel, Germania? Egli ti porge
E consorti, e spaventi? Ei ti corregge?
A costui sei divota?
E quale impicchi, e chi vuoi porre in rota?

### IV.

Per Giovanni Calvino.

Sull'erba fresca, e tra le verdi piante
Dell'Eliconio monte
Scorga riposto un fonte
Rumoreggiando di bollor spumante,
E tale a rimirar torbido e sosco,
Che non acqua di Febo, anzi par tosco.
Quivi

Quivi Euterpe m'addusse; ivi mi prese Non bassa meraviglia, Ella quinci le ciglia

A me prima rivolse, indi cortese Così disciolse a favellar la voce, Che tra perle e rubin mosse veloce:

Quando al Coro Febeo spirto diletto

Scelleratezze orrende Sdegnoso a cantar prende,

Allora ei di quest' onda inebbria il petto;

Che se virtute celebrar si dee, E'puro argento d'Ippocrene ei bee.

A sì fatto ruscel fatti vicino, Ed irrigante il seno, Poi di giusto veneno,

Se pur altro non puoi, spruzza Calvino, Ella sì disse, io bevvi, e su quell'ora

Forte la lingua mia venne canora.

E ben facea mestier; chi dir bastante Era d'un sì perverso, Che quì per l'Universo

Latrando vomitò rabbie cotante?

E non trovò nel Ciel loco tant' alto,

Cha hestemmiando non gli desso assolt

Che bestemmiando non gli desse assalto, Negli Appostoli pria l'ira spietata

Dell'atra lingua ei stese; Poscia a riprender prese L'intemerata Vergine sacrata;

Ed all'eccelso Redentor superno Osò dar colpa, ed assegnò l'inferno.

Quando tai note l'esecrabil scrisse, O de'lumi celesti

Non t'adombrasti di ben folto ecclisse?

Il corso indietro non volgeste, o sonti?

E per orror non vi spezzaste, o monti? Ah trabocchi nel centro, ah si disperga

La terra, ove ei ci nacque
Ah nel grembo dell'acque
Ginevra s'inabissi, e si sommerga;

E do-

Rime del Chiabvera

E dove il traditor facea soggiorno,
Adombri notte, e non mai splenda il giorno.
Qual dassi infamia d'Erimanto al chiostro?
Ora era il tempo antico,
Il mostro, di che dico,
Ben può colmar d'infamia il secol nostro,
Sì sunesto Leon Nemea non scerse,
Teste di tanto tosco Idra non erse.

### V.

Per lo medesimo Calvino.

NEL teatro del Mondo Sorse Calvino, e passeggiò la scena Mi qual furor profondo, Onde l'alma infernal sempre ebbe piena, Scoprir non volle, ed in mentito aspetto Egli celò l'attrocità del petto. In fulle dotte carte Fissò lo sguardo, indi con ciglia arcate Giva in legnando l'arte A' mali accorti cor della bontate: E divulgò, ch'egli faceva impresa Di rabbellire, e riformar la Chiesa. O cloaca, o sentina, Profanar, bestemmiar, dar sepoltura All'immortal dottrina, Non lasciar su gli Alrari Ostia sicura, E sul cammin del Ciel non segnar orma, Dunque oggidì s'appellerà riforma? Riformar? con quai modi? Con fonar trombe? con armar guerrieri? Con rapine? con frodi? Con empier di lussuria i monasteri? Con cacciar le Reliquie entro gli abissi? Con far segno a saette i Crocifissi? Tu fra bicchieri immensi Ebbro di birra l'altrui vita emendi? Sull'altrui ben tu pensi? Di vizio, e di virtù cura tu prendi?

Tu

Tu rivolgi in pensier vita celeste?

Tu? de'secoli nostri incendio e peste?

Muse, cotante prove

Cotanto empie, e furor cotanto indegno Il vostro cor non move A vivi esempi di mortal disdegno? Su scagliate da voi Castalie cetre, E v'armino la destra archi e faretre.

Forse, che in Cielo ei saglia,
Per voi s'aspetta? e che nel campo eterno,
Ei dissidi a battaglia,
E tragga dal suo seggio il Re superno?
Da cotante empietà ragion nol mosse;

Da cotante empietà ragion nol mosse; Fatto l'avria, se a lui possibil fosse.

### VI.

#### Per Teodoro Beza.

D'A chiuder gli occhi, e da serrarsi fora Ambe le orecchie dell'udir privarsi, O fornirsi di piume, ed affrettarsi Oltre i confin della vermiglia Aurora, Quando ci son presenti Cose più ree, che mostri, e che portenti, Come soffrir si può, che spirto impuro Un terso specchio di virtù si stimi? E che di gigli s'orni, e si sublimi Con vanti d'onestade un Epicuro? E ch' ei spieghi la Fede Dell' eterno Monarca, in cui non crede? Ecco apparir da scellerata scuola, In che sotto Calvino a nutrir s'ebbe Il fiero Beza; e per tal modo ei crebbe, Che oracolo si sea di sua parola, In Ginevra sofferto Qual novello Mosè dentro al deserto. Ed ei, che in gioventude il cor contento Tenne su Pindo fra pensier lascivi, E che le ciance de'Poeti Argivi In Lozana spiegò per poco argento,

Valle

Valse con modi indegni
Insestare i Regnanti, ardere i Regni.
Or quanto tempo all'esecrato nome
Perdoneransi i meritati inchiostri?
Ha rotto i voti, ha profanato i chiostri,
Ivi con froda le bell'alme ha dome;
Ha predati gli Altari;
E d'oro sacro ha carchi i grembi avari.
Sasselo Francia, ove stendardo atroce
Ei dispiegò della milizia inferna,
Allor che ad onta della legge eterna
Vibrava tuon d'abbominevol voce,
Alto gridando: o sciocchi,
Perche tanto nel Ciel rivolger gli occhi?

Perché tanto nel Ciel rivolger gli occhi?
Fra le stelle alcun Dio non sa soggiorno,
Che possa, o voglia ritenerci a freno,
Se a noi stessi oggidì non vegniam meno,
Nostro sarà quanto veggiamo intorno;
Col sembiante s'adori,
Ma non sia Deità nei nostri cori.

### VII.

A POMPEO ARNOLFINI Segretario del Principe Doria.

Vana essere l'ambizione umana.

Uando spinge ver noi l'aspro Boote
Borea, che il Mondo tutto avvolge in gelo,
E quando ardente in sull'Eteree rote
Ascende Febo, e tutto avampa il Cielo.
O che svegliando al fin gli egri mortali
Lor chiami alle dur'opre il Ciel sereno,
O che pietoso, e lor temprando i mali,
Chiusa suo lume ad Ansitrite il seno.
Tu pur non queti il sido cor, non pure
Chini le ciglia da pensiero oppresso,
Pompeo, ma vegghi, ed a novelse cure
Sferzi la mente al tuo Signore appresso.
Ed egli innalza a'legni suoi l'antenne,
Perchè Ottomano a riverirlo impari,

E spie-

E spiega di grand' Aquila le penne, Non dando il nome, ma la legge a' mari. Or che sarà dappoi? forse gli affanni Han forza di tener gli animi lieti? O per noi volgeran miseri gli anni, Se non volgono torbidi inquieti? Ah che in umile albergo ore ferene Prescrive a nostra vita Atropo ancora; E più dolce a' nostr' occhj Espero viene Là ve s'attende in libertà l'Aurora. Però dal Tebro, e da quell'ostro altero Lungi meno tra selve i giorni miei, Godendo lieto con umil pensiero L'almo riposo, che colà perdei. Che me medesmo a me medesmo io serbi, Mi configlia dal Ciel nobile Musa, E Mario, e Silla, e Cefari superbi,

#### VIII.

La cui grandezza in poca fossa e chiusa.

Al Signor GIAMBATISTA LAGOSTENA. Gli amori lascivi condurne a fini infelici.

Vvegna che girando il Sol ne chiami Co' rai di sua bellezza alma serena, Non avvien tuttavia, che per uom s'ami, O si miri beltà, salvo terrena Chioma, che d'or, Lagostena, risplenda, Benchè deggia grazie all'altrui mani, É nero sguardo, che d'amore accenda, E' lo stellato Ciel degli occhi umani. Colà, siccome a sol risugio e porto, Volgesi il Mondo, ivi si vien selice, Ivi d'ogni dolor posto è conforto: Ma non Antonio sfortunato il dice, Ei già di squadre, e di grand' or possente, D'aspri avversarj vincitore in vano Rispose il freno de' pensieri ardente Alla Reina di Canopo in mano.

Pron\*

Rime del Chiabrera Pronto agli scherzi, alle vittorie tardo, Disprezzato il Latin sangue gentile, Per nudrir l'alma d'un Egizio sguardo, Recossi l'onde del gran Tebro a vilé. E quando per l'Egeo tromba di Marte Offerse il Mondo alla più nobil spada, La spada ei gitta, e sa girar le sarte, Perchè femmina vil sola non vada. Qual poi de' casi lagrimosi e rei Non ebber contro il patrio Nilo in seno? Lei, che in battaglia rifiutò trofei, Per servitù suggir corse al veneno. Ma prima Antonio dalla fiamma, ond' arle, Riscuote il cor, che di lussuria langue, E perchè per amor l'altrui non sparse, Largo divien del suo medesmo sangue. E grida, o Roma, e del Romano Impero Eterni eredi, e che d'eterna fama. Ma nudo spirto anco udirete altero, Così sen va chi segue donna, ed ama-

### IX.

# Al Signor RAFFAELLO ANSALDI. Contra l' Ipocrisia.

Nfaldi, omai di cento spoglie involto A Ciascuno oggi del cor cela i desiri, E gli atti indarno, e le sembianze miri, Con tanta froda ti si spone il volto. Dona per arte al poverel talora Il più crudel degli Usurieri avari; E quali casto sa stancar gli Altari, Chi sol d'un letto le lussurie adora. Sciocca empietate! e quale astuzia inganna Lui, che dall'alto Ciel fulmina e tuona; Che se a pentito Peccator perdona, Ostinate malizie al fin condanna. Ora armi fiero Arcier d'aspra faretra Parnaso, e crudo impiaghi i cor perversi.

Io di giocondo mel spargendo i versi, Pur , come soglio, addolcirò mia cetra, Quando al fegno di Frisso omai ritorno Fanno le rote del maggior Pianeta, Qual piaggia aprica, o di fredd'ombre lieta Ci raccorrà per rallegrarne un giorno? Fiesole bella a'gioghi suoi m'invita, Ouivi promette Clio nobili canti, E venendo con lei Bacco di Chianti, Daranne ambrofia della mortal vita. Intanto il vulgo, alle ricchezze intento, Alzerà vele trascorrendo i mari; E chi feroci vestirassi acciari, E chi d'un guardo si farà contento.

> Al Signor GIAMBATISTA FORZANO. Biasima l' Avarizia.

7 Ergine Clio, di belle cetre amica, Scendi ratto quaggiù full' auree penne, E raccontando a noi favola antica. Prendi a cantar, che già di Mida avvenne. A Mida un di ciò che tuo cor diletta, Chiedelmi, Bacco nella Frigia disse; Ed ei chiedeo, come avarizia detta, Che ciò, ch'egli toccasse, oro venisse. Oro verrà; di ciò ti son cortese, Bacco foggiunfe; or fia tuo cor contento; Ma poi l'ingordo a dura prova intese, Che la merce bramata era tormento. Oro per lui fresco ruscello, ed oro Per lui Pomona, e Cerere veniva: Tal che Re d'incredibile resoro În fier digiun famelico languiva. - Quivi dolente al Ciel mandò preghiera, Bramoso d'impetrar l'antico stato, Tardi veggendo, che nell'or non era Virtù, per cui si renda altri beato. Tal Mida fu dell'avarizia il mostro, Di cui leggiam la brama al fin pentita, ForForzan, ma nuovi Midi ha il secol nostro, Che via men del tesor pregian la vita.

Lassi! che non sì tosto Atropo al suso Lo stame troncherà di miseri anni, Che spezzeransi l'arche, ove rinchiuso, Serbaro il frutto di cotanti assani.

Allor si pescheranno ostri Fenici,
E ricche perle in sull'Egizia riva!
Verranno odor dalle Sabee pendici,
E fian tributo di beltà lasciva.

Con larga mano inviteransi i canti,
Perchè più serva la lussuria lieta,
E bagneran le mente i vin spumanti;
Chi distillaro i pampini di Creta.

#### XI.

Al Signor LORENZO FABBRI.

Vano essere il desiderio della Gloria.

Perchè nell'ora, che miei di chiudesse Orrida morte sorto un sasso oscuro, Nella memoria altrui chiaro vivesse Mio nome fatto dal morir ficuro, Fabbri, sul monte d'Elicona intento Cercai de' Greci peregrini l'orme, E sudando vegghiai, lungo tormento, Allor che il vulgo più s'adagia e dorme, Non così forte vedovella teme Sopra la morte del figliuol, siccome In freddo paventai per l'ore estreme Meco di me non s'estinguesse il nome, Febbre mortal, che ove ad altrui s'apprende. Avvisa l' Uom, che ricrear sen deggia; Ma con tal forza poscia arde e s'accende, Che forsennato il misero vaneggia. E chi s'avventa coraggioso e forte] Là ve senta sonar tromba di Marte, E corre lieto a volontaria morte, . Per acquistar novella vita in carte. Akri Some of the

171 Altri disperde in darno ampio tesoro, Traendo marmi da paeli ignoti, E fa d'egregi tetti alto lavoro, Perchè sua bella fama empia i Nipoti. Ma risponda coîtui; dove d' Atene Gli alberghi son, già di grand' or lucenti? O mi nìeghi s' ei può, che di Micene Non siano abitator gregge ed armenti. In van speme mortal forge superba; Forza di tempo ogni valor consuma; Appunro è l'Uom come nel prato l'erba. E gli onor suoi, come nel mar la spuma. Muse, che al vario suon d'alta armonia, Faceste vostri gli anni miei primieri, Averete gli estremi anco in balia, Non già ch' io brami, o d'eternarmi io speri; Ma del soave mele, onde Elicona Largo trabocca, m'addolcite il petto; Per voi sotto velami il ver risuona, E così chiuso io volentier l'accetto, Ecco per voi l'esercitato Alcide Veggo sudar nella fatica eterna, Or segua Calpe, or Gerione ancide, Or fa tremar con le saette Lerna. Dall' alrro lato Prometeo s' ingegna, Parte rapir della celeste luce, Ed ubbidire al suo Signor disdegna,

Ma sulla terra i vivi suochi adduce. L'uno in Ciel fra le Stelle almo risplende, E l'altro in Scizia ebbe tormenti immensi; Di qui soavemente altri comprende Ciò che seguir, ciò chè suggir conviensi,

### XII.

### Al Signor BARTOLOMMEO PAGGI.

Il sollecito studio ristorare la brevità della vita.

Qual fiume altier, che dall'aeree vene In ima Valle torbido ruini, Quando al foffiar dell'Africane arene Struggesi il ghiaccio per li gioghi alpini. Tale il tempo veloce impetuoso

Del Ciel trascorre per le vie distorte,

Il Tempo inesorabile bramoso

Gli Uomini trar ne'lacci della Morte. Umida nube, che levata appena

Sul dosso d'Apennin Borea distrugge, Fiamma che in atro nuvolo balena, Sembra la vita, sì da noi sen sugge,

Or da qual'arte in terra avrem soccorso, Sicchè di Morte ristoriamo i danni? Chi mal grado del tempo e di suo corso, In pochi giorni camperà molti anni?

Quei, che nel campo d'oziofi amori,
Paggi, non degnerà d'imprimer orma;
Ma fosserrà dentro i notturni orrori,

Che vegghi il guardo, perchè il cor non dorma.

Cotal per le Tessaliche foreste La've seco l'avea d'etate acerbo Ammoniva Chiron, fera celeste, L'aspro cor dell'Eacide superbo,

### XIII.

# Al Signor TOMMASO STRINATI,

Colui viver tranquillamente, il quale non si travaglia dell'avvenire.

G là fa sul carro dell' eterno ardore Inverso noi l'eterno Sol ritorno, E per sua face rallungando l'ore Fora ragion, che ssavillasse il giorno.

Lasso,

Lasso, e pur tuttavia suor l'antico uso, Cela il vago seren dell'aurea faccia, E dentro orridé nubi il Sol rinchiuso Fieri oltraggi di verno altrui minaccia. Tolgono omai da cari balli il piede Meste le Ninfe, di sioretti amiche; E cosparsa di duol Cerere vede Guasto l'onor delle bramate spiche: Quinci tragge sospir, quinci querele, Cinto di figli, il Villanel dal petto; Ma d'altra parte l'usurier crudele, Di quel misero duol tragge diletto. Tu sotto logge, e tra begli orti intanto Schiera d'amici, o buon Strinati, attendi, E rivolto ad udir nobile canto, Dell' avversa stagion cura non prendi. Felice l'Uom, che giù nel cor non chiude Voce, ch' irata i suoi desir condanni: Ma forte amico all'immortal virtude, Qual morso di Leon, sugge gli affanni. Quei sulla terra è fortunato appieno, Che d'ora in or può dir: Vissi giocondo; Diman colla bell' Alba esca sereno Dall'onde il Sole, o nubiloso al Mondo.

### XIV.

Al Signor GIOVANNI CIAMPOLI,

Castigarsi da Dio i secoli malvagi.

Onfiansi trombe, ed a provarsi in guerra

Marre danneggiator terge l'acciaro,

Ferri innocenti, che le piagge araro,

Volgonsi in braudi à funestar la terra.

Altro che voti ognor non fan le spose

Sopra lo scampo de Consorti amati,

Disperse i biondi crin; manti dorati,

E sgombrano dal cor danze amorose.

Scettrato Re sull'odorate tele

Non trova sonno; i suoi pensier travaglia

Or

Rime del Chiabrera Or periglio d'affedio, or di battaglia, E di popoli teme alte guerele. Lasso! qual forza di crudel ventura Fa della bella Italia aspro governo? Onde cotanto orror? Qual nembo inferno Di fua chiara sembianza i raggi oscura? Sono forse nel Cielo astri nemici. Che amino in pianto i nostri cor sommers? Non fon, Ciampoli, no, Piane i avversi, Son del sonmo Rettor giusti giudici. Tarda vendetta di dovuto esempio Su nostre colpe. Ove teneasi a segno Lussuria? Ed ove non ardea disdegno? Qual non si fea di poverelli scempio? Rapina in colmo, vilipesa Astrea, Fede in obblio, Religion schernita, Giuoco, Bacco, vivande; e cotal vita, Dimmi, quale mercè dar si dovea? Ben nell'alto del Ciel sembra talora Posarsi in sonno l'immortal possanza; Ma se quaggiù malvagità s' avanza, Al fin sua spada i Peccator divora. Ecco oggimai tornar fulmini orrendi, Ecco giorni di duol, giorni di pene; Miserabili noi, se già non viene, Che i nostri falli il Grande Urbano emendi.

XV.

# Al Signor FRANCESCO CINI.

Loda la vita solitaria della Villa.

A dove caro April più vago infiora
Delle belle Napee l'aurate chiome,
Cini, tra bei pensier bella dimora
Fai tra le rose, onde ha tuo colle il nome;
E quando l'Alba il sosco Mondo aggiorna,
Augei lagnarsi, e memorar ruscelli,
E quando con la notte Espero torna,
Pur senti a tuo piacer sonti, ed augelli.

Spesso

Parte Phima.

Spesso su i prati, ove è più vivo il verde,
O dove il Sol fresca selvetta asconde,
Sciolgi tua voce, e su quel punto perde
E degli augelli, e l'armonia dell'onde.
Saggio, che a ben goder l'ore presenti,

Non vuoi, che speme, o che desso t'inganni;

Ma nel fecolo reo d'aspri tormenti Sai la pace trovar di quei primi anni.

Arte sì bella in van, Cini, s' apprende Per l'onde irate del nocchiero avaro, Qnando con Austro, ed Aquilon contende,

E vil resor più che la vita ha caro. Ma sorse sia, che in van requie non speri

Uom d'un bel volto, e di due ciglia amante?

O condannato ne' palagj alteri

A prender forma di real fembiante?
Ah giù di Tizio nella piaggia ofcura,
Sovra il petto mortal lievi avoltori,
E fotto l'unghia ineforabil dura
Del vinto Prometeo strazi minori.

Requie colà dove le frodi han regno?

Dove è mai fempre odio mortale acceso?

Dove ora invidia, ora crudel disdegno

Terribil' arco acerbamente han teso?

Lunge, lunge da noi manti pomposi,

Marmorei alberghi, e ricche mense aurate; Ma sian nostro desir poggi selvosi, Verdi erbe, limpid'acque, aure odorate.

### XVI.

Al Principe D. CARLO MEDICI-Cardinale.

L'Immortalità del nome venire per la virtà.

Ual alma in terra non avrà pensiero,
Che un tempo Codro Regnator d'Atene
Palagj ergesse ? E che d'argento altiero,
Mense cercasse nelle Regie cene?
Ei ben seppe versar fra logge, e marmi
Onda, di bella Naide tesoro,

O = 3

E, fie-

Rime del Chiabrera 276 E, siero giuoco; con latrati, ed armi Scomentar belve, e le spelonche loro. Ma preda dell'obblio giacquer negletti Sì fatti studi, e dentro nebbia oscura, Non san vedere il Sol; scherzi, e diletti Cetra di Febo celebrar non cura. Nel fondo vil della Letea palude Fora sepolto nome ognor sì chiaro, Se con nobile prova alta Virtude Alla fama immortal non facea chiaro. Ignoto ei corse de nemici il campo Pur della Patria alla difesa intento: Quinci con quella morte a lei diè scampo, Che a lui dare il nemico avea spavento. Allata Euterpe il sollevò sull'ali Verso l'Olimpo, e glie n'aperse il varco, E l'aspra invidia abbandonò gli strali, Ed allentò l'iniqua corda all'arco. Così vero valor chiude le porte. A' mostri odiosi della valle inferna, E l'empia falce rintuzzando a morte, L'altrui memoria in sulle stelle eterna. Carlo, il gran Dio, se unqua le vele sciogli, Per l'alto regga i tuoi sentieri; intanto Lietamente i Cantor teco raccogli, Se pur degno di te spiegano il canto.

# XVII.

# At Signor GIACOMO CORSI.

Biasimo, d' Amore.

Vattro destrier, quasi le piante alati,
A coppia a coppia ubbidienti al freno,
Per monti me conducono, e per prati,
Ed io mille piacer chiudo nel seno.
Godo, che Roma, ove speranze altere,
Ma sempiterni assanni han posto albergo,
Io legge prescrivendo al mio volere,
Quasi sviato, ho pur lasciato a tergo.

Sì

Parte Prima. Sì per lungo sentier fresch' onde é pure, E sento mormorare aure serene, Ed alternare infra le frondi oscure Rufignuoli, dell'aria alme Sirene. Ma tra' piacer, che defiati io provo, Quel, che più vivo mi si chiude in petto, E' che verso la patria i passi io movo, Ov'entro due begli occhi è'l mio diletto. Incauta lingua a rivelar veloce Ciò che mio proprio onor vuol che s'asconda. Ove ne vai? Ma che dico io? La voce Ah che del cor le passion seconda. Or se rossa la guancia, e basso il guardo Mi condanna a portar colpa d'amore, Vagliami almen, che s'io vaneggio, ed ardo, Io non son lento a confessar l'errore. Ben grave error, che a desiar m'adduce Ognor beltà, che di mia morte è rea; E fammi in terra ricercar la luce Che nel chiaro del Ciel cercar dovea. Al Ciel, che fembra, che n'aspetti e chiami,

Corfi, quegli occhi, e quelle chiome d'oro Innalzar mi doveano; ed io di loro, Per quaggiù dimorar, fatti ho legami. Sì delle pene mie certo e ficuro

Sol prezzo lei, che miei desiri accende, Nè prendo a rammentar, come atro e scuro Generoso sepolcro al fin m'attende.

### XVIII.

### Al Signor GIULIO DATI.

La Morte essere non pure inevitabile, ma incerta.

Ontra gli assalti di Nettun spumanti, Ugando Austro a sdegno, od Aquilone il move; E contra i lampi, e'l fulminar di Giove Ha l'ingegno mortale, onde si vanti. Ma contra i colpi della falce oscura, Che arma di morte l'implacabil mano, Inva-

- Rime del Chiabrera Invano ingegno s'affatica, invano Stame di vita contrastar procura. Dolce a' nostr' occhi è del bel Sole il lume Ma quel sì scuro hassi a calcar sentiero: Peggio è pensar, che del mortal Nocchiero, Quando è creduto men, varcarsi il siume. Non sanza rrar dal cor lagrime e guai Di nostra vita fral reco ragiono; E dove, o Giulio, i due Fratelli or fono, Che lieti dianzi al mio partir lasciai? Arno famoso, e le tua Patria altera Pianga il morir degli onorati figli; Ma del rio Mondo esperienza pigli: Chi vaneggiando in lui bearsi spera. Quale al mezzo del di Febo distrugge Rosa, che aperse in sul mattin sereno, Tal quaggiuso il piacer, Dati, vien meno; Quei ne godrà, che disprezzando il sugge.

#### XIX.

A Monsignor ANGELO CAPPONE...

A varie età convenirsi vari diletti.

OR che lunge da noi carreggia il Sole 36
Avaro di suo lume a' giorni brevi-, Io fchifo delle piogge, e delle nevi Torno d'Omero alle dilette scuole; E ne' bei canti fuoi l'anima impara, Come il disdegno de gran Regi è sorte, Quando la fuga, e degli Achei la morte-Era al figlio di Tetide sì cara: E che si acquista onor, forte ei n'insegna Per fatiche acerbissime sofferte, Quando al germe affannato di Laerte Dar bella gloria, ed immortal s'ingegna... Sì rinchiufo tra'libri il corso umano Passo passo avvicino al corso eterno, Già grave d'anni, ed a temprare il verno Bacco ho non lungi, e da vicin Vulcano. Tun

Tu, che di caldo fangue, Angelo, avvampi, Robusto i fianchi nell' età giojosa, All' apparir della Titonia sposa I veltri sveglia, e va correndo i campi. Dolce inirar, dove celata alberga Timidissima Lepre, al suggir presta; Dolce mirar Cinghial per la foresta Inasprir gli occhi, ed inasprir le terga.

Dolce mirar non manco in un momento Divorare i selvatici sentieri: E lasciar palpitando i can leggieri Cervetta piè di piuma, e piè di vento.

Nè paventare entro le selve alpine Unqua d'Amor l'infidiose reti; Ch' ei tra mirti fioriti, e tra laureti, Lacci suol far d'innanellato crine.

### XX.

Al Signor RAFAELLO GUALTEROTTI.

Doversi lodare le Provincie per la Virtis degli Abitatori.

D'Ovunque il vago piè talor mi mena Sotto straniero Cielo a viver lieto, O dove mormorando il bel Sebeto Sembra di lacrimar l'alma sirena; O dove i sette colli, alto stupore, Fermano ogni ora al peregrino i passi, E creder fan co' dissipati sassi Le meraviglie dell'antico onore; O dove tra le quete onde marine La sposa di Nettun regna sicura; O dove l' Arno tra superbe mura Va d'ogni gloria coronato il crine. Al fin dovunque, o Gualterotti, io giro Per gl' Italici regni il guardo intento, Opre, che immenso consumaro argento, Ed alta industria di Maestri io miro. Quì saldo ponte a soggiogar de'fiumi

L'impeto ondoso stabili archi stende;

Rime del Chiabrera Là sacro Cempio oltra le nubi ascende, E fa vergogna al Sol con aurei lumi. Superbi tetti a ricrear l'affanno, Ove stansi ad ogni ora i Re sommersi; Orti, al cui segno i celebrati in versi, E favolosi Esperidi non vanno. Per poco indarno omai verno, ed estate Alternamente le stagion comparte, Tanto nel Cielo obbedienti all'arte Corrono l'aure fervide, e gelare. Altera Italia di grand' ori e d'ostri, E d'alti alberghi ha tutti sparsi i lidi; Ma gli antichi Tesei, gli antichi Alcidi Non ha l'altera Italia a' giorni nostri. Se il fier Procuste, o s'apparisse il forte Per tante vite Gerione in guerra, Se il figlio infaticabil della terra,

### XXI.

Qual sorgerebbe destra alla lor morte à

### Al Sig. Cosmo RIDOLFI.

Non doversi piangere chi muore onoratamente.

Osmo, se giunge Peregrino errante
Presso la Tomba, ove Alessandro or posa,
Musa dispersa il crin, sosca il sembiante,
Così di lui gli narrerà dogliosa:
O Peregrin, che alto valore egregio,
E nobil viste hai di cercar costume,
Chiudesi qui de' Cavalcanti il prègio,
E di Toscana, e di Firenze un lume,
Di non srali tesor sornito appieno,
Chiaro di sangue, sovruman d'aspetto,
Giovine d'anni, gli si accese in seno
Di sempiterna gloria alto diletto.
Nè pria sull' Istro ad immortali imprese,
Chiamava alteri cor tromba guerrieta,
Che là rapidamente il corso ei prese;
Oual veltro intento a suggitiva fera.

Quivi che non oprò? Che non sofferse, D'onor bramoso, entro le schiere armate? Ah che tanto egli oprò, tanto sofferse, Che cadde al fin sulla più fresca etate. Ne pianse abbandonar sulfior degli anni Parenti, Amici, e la paterna riva; Ma pianse non durar più lunghi asfanni, Per più lasciarne sua memoria viva. Senti, che bella Stella in folto orrore Chiuse colpo di morte acerbo ed empio; Va Peregrino e fa, che fermi il core Di cotanta virti nel chiaro esempio. Cosmo in tal guisa canterà Permesso Lui, che morendo a sospirar l'invita; Ned ei per morte chiamerassi oppresso, Che altri non muor, se da Virtude ha vita.

## XXII.

A Monfignor FILIPPO SALVIATI.

Biasima i costumi del Volgo.

E Cco trascorre, e per le vie del Cielo Austro s'addensa delle febbri amico, O frena i fiumi, o ful terreno aprico Freddo Aquilon corre indurando il gelo. Noi per ischerzo a buon falerni, a danze Abbiam ricorfo, o ne i teatri folti Cerchiamo il riso, o trassormando i volti, Furiamo agli occhi altrui nostre sembianze. Giuoco volgar; ma se da eccelsa parte Umano sguardo vagheggiasse il Mondo, Mentre il popolo qui scherza giocondo, Quante rimireria lagrime sparte Per altri Regni? O che feroce in guerra Goufia Megera formidabil trombe O che funerea peste empie le tombe, O che annunzia digiun la steril terra. Perchè letizia fra' mortali alterna Talor col duolo, ove apparir la vede, SpinSpinge il vulgo ver lei rapido il piede E forsennato osa sperarla eterna.

Allora ei colma d'allegrezza l'Alma,
Nè rivolge a sventura unqua il pensiero;
Ma si ritrova al sin come Nocchiero;
Che a se promette non mutabil calma.

Serbar misura, ed abborrir gli estremi
Non sa la plebe; ella trapassa il segno;
Il sai ben tu, che col sublime ingegno,
Nobil Salviati, ora considi, or temi.

#### XXIII.

Al Signor GIAMEATISTA VECCHIETTI.

O Del gran Febo in su Castalia caro, Vecchietti, e per tant'anni a me diletto, Deh come avvien, che non ne scenda in perco-Dolce d'amor, che non riesca amaro? Il suo savor, di mille affanni è reo, Lo sdegno danna a lagrimare eterno; E se il mio canto oggi si prende a scherno. Almen sia degno di credenza Orfeo. Pamoso amante, ei dell'amata Sposa: Vedovo fu, quando vie più gioiva; E per lei scelo alla Tarrarea riva, L'infernale empietà fece pietosa. Già l'ombre oscure abbandonava, e lieto-Già di Febo godeva i rai celesti, Quando perverso amor tanto il vincesti, Che egli pose in obblio l'aspro decreto. E quinci all'infelice i bei sembianti, Per più non rivederli, ecco rapiti: Sommo tormento; onde deferti liti, Ond' ermi gioghi egli inondò co' pianti. Pianse così, che di cordoglio afflisse L' orride belve ne i selvaggi monti, Ed obbliaro giù dall'alpe i fonti Correre al mar, mentre piangendo ei disse:

Se più mirar meco non è speranza Vostri bei rai, Stelle d'amore ardenti, Deh per pietà de i fieri miei tormenti Se ne tolga da me la rimembranza. Ma che dico io? Solo contemplo il duolo; Solo ne' guai soglio trovar consorto, E solo aita porgo al cor già morto, Quando a voi col pensier men vegno a volo, Dico fra me: qui lampeggiò quel riso; Quì furo il vento quelle chiome sparte; Quì disvelava il seno: e con quest' arte Torna alla vita il cor, che giacque anciso. Ove rivolse de' begli occhi un giro, Ove fermossi de'bei piedi un passo, Ivi m'acqueto, e lagrimoso e lasso Nell' immensa miseria ivi respiro. Ahi lasso me! già di goder sui degno L'alta beltà, che oggi l'abisso onora: Di lei miei spirti già mantenni, ed ora Con larve immaginate io mi mantegno » Servi d'amor, che con catena acerba Soavemente a fuo voler vi mena, Leggere omai nella mia lunga pena, A che duri tormenti ei ci riserba.

# XXIV.

A D. VIRGINIO ORSINI Duca di Brasciano.

La Gloria guadagnarsi con opere grandi.

Come Leon, che alle foreste intorno
Corse digiun, se alla magion sen riede,
E ne i riposti orror del suo soggiorno
I sigli infermi depredati vede;
A tal sembianza di pietade, e d'ira
Dell'Eacide siero il cor su vinto,
E percotendo il petto aspro sossipira
Al primo annunzio di Patroclo estinto.
Pianse così, che del cordoglio amaro
L'acerbe strida, e del suo rio tormento

Rime del Chiabrera Nell'ampio regno di Nettuno andaro Là, ve Tetide bagna i piè d'argento. La bella Diva sollevossi a volo, Pronta allo scampo dell' Eroe seroce, E caramente a mitigargli il duolo Diffuse il mel della nettarea voce. Dissegli alsin, che lunga etale, e lieto Il Sol godrà, se non s'assanna in guerra: S'ei velte l'armi, era fatal decreto Sua giovinezza traboccar sotterra. Ma per alta cagion vicino occaso Per vil temenza non frenò quel Grande: Quinci le Dee dell'immortal Parnaso Di tante il circondaro auree ghirlande. E quinci seco han da fregiarti insieme De'più splendidi fior, che abbia Elicona, Le Dive stesse, o dell'Italia speme', Onor del Tebro, e degli Orsin corona. Che orrida morte sul Danubio in vano Ti si se contra; e già per entro il seno Dell' inospite Egeo contro Ottomano, Stringer non valle a tua Virtude il freno. E t'invogliò, non volge l'anno ancora, Risco sì fier nell' Africano regno; I magnanimi cor gloria innamora; Alma gentil prende i vil'ozj a sdegno. E se altri muor nelle sublimi imprese, Fama il ravviva, or tu colà ten vola, Ove il Belga superbo, ove l'Inglese Giusti tributi al Vaticano invola. Colà sparse, e disperse inclite prove, Il gran Farnese i rubellanti e rei; Erse colà non rimirati altrove Del foggiogato Scalda alti trofei. Colà ten vola, e di sì chiari allori Sia forre il grido ad impiumarti il piede; Eccelfo successor d'alti sudori, Fatti non men d'eccelsi pregi erede. Sprone de' figli generofi all' alme Fian tue vigilie; e d'immortal diletto A riParte Prima:

A ripenfar sulle tue nobil palme, La Patria ognor serenerà l'aspetto. Che se l'Asopo, e se l'Inachia riva Già per varie cagion lieta si vide, Pur di gaudio infinito allor gioiva, Ch'ella scorgea trionsator Alcide. Allor trombe festose, allor non stanco Tuono d'altere voci il Cielo empiea, Ch' ei disgombrò tutto anelante il fianco Del gran Leon la region Nemea. E quando in Libia all'Ocean converso, Rese col duro tergo il Ciel stellante, E quando in sonno il fier Dragon sommerso, Dell' or famolo impoveriva Atlante.

#### XXV.

# A D. GIOVANNI MEDICI.

La Gloria venire dalla Virtu.

F Arfi ad altrui di gran valore esempio Nel Mondo rio con frali membra intorno, E di vivace fronda il crine adorno Almo passar d'eternitate al Tempio, Non è leggiera impresa; inclita fama In suo cammin da mille mostri ha guerra; Ma pur bella virtute alza da terra L'Anime grandi, e su nel Ciel le chiama, Altri quì di Teseo vecchie memorie Celebrerebbe, e di Giasone i vanti; Io no, che di mia cetra, e de'miei canti Son tributario alle moderne glorie. Voce d'onor, che da lontan discende, Spesso per nube di bugia s'oscura: Della credenza altrui questa è sicura, Che appena sorta da vicin s'intende. Quinci non tacerò l'alto ardimento Del mio felice scopritor del Mondo Che corse i campi di Nettun prosondo Su carro fral, cui sospingeva il vento.

Rime del Chiabrera Nè chi lasciò per nuovo calle a tergo Chiloa, Melinde, e raggirò-la prora Oltre il Gange superbo, onde l'Aurora Esce col Sol dal luminoso albergo. Già non molti sul Tago armati Legni Predaro Arabia, foggiogaro i Persi, Lasciaro in pianto, ed in dolor sommersi Siam, Malacca, e di Narsinga i regni. Ma dove da lontan men vado errando Per entro l'India? Or non mirò l' Egeo L'orgoglio d'Ottoman farsi troseo All' invitta Virtà di Ferdinando? Ned ei spogliò di piante alpestri monti L'onde ingombrando di spalmate travi, Cadde al folgoreggiar di poche navi L'immenso ardir delle nemiche fronti. Entro l'infegne dell' Eroe Tirreno, Nuova Medula, s'offeriva agli empj, Ed oggi spinto da' paterni esempj, Cosmo gli colma di terror non meno. Grande in sull'apparir, non come fiato D' Austro, che fischia, indi per via s'avanza; Precorre coll' oprar l'altrui speranza, E tuona fier per l'Oriente armato. A conforto di noi sul tempo oscuro, Che ail'Italia cosparge ombre ed errori, Di Lucifero in lui sono i sulgori, Che nel gran Genitor d'Espero suro. E tu sei seco, o tra' feroci stuoli, Già sul Danubio alle famose imprese. Gran Maestro di Marte, in sar palese,

Come l'Uom forte al cieco obblio s'involi.

Spar-

## XXXVI.

A FERDINANDO GONZAGA Duca di Mantova -

Da' travagli nascer talora felicità.

Pesso dal Sol la pura luce ed alma Nuvola adombra, ed è spumante il mare; Spesso all'incontro il Sol sulgido appare, E l'orgoglio del mar s'acquieta in calma. Così nel Mondo ora benigni, or empi Mostra sembianti, e la fortuna alterna; Ma quando i chiari spirti aspra go erna, Crescono allor d'alta virtute esempi. Quando sull' arco più crudele e rea Saetta pose, e più s'armò di sdegno, Che quando a' fieri colpi ella fe fegno La gran pietà del sì cantato Enea? Scorse Priamo tronco; e posto in forse Il Genitor di miserabil morte: Tolta dal Mondo la fedel consorte, Ed in fiamma ed ardor la patria scorse . E pur l'acerbo duol si nol rrafisse, Che di viltate ei fi volgesse all'arte; Ma slegando da riva ancore e farte-Verso le fiamme d'Ilione ei disse: Dardani campi, eccelse torri, e mura Degl' Iliaci Regi albergo altero, Fatte per Marte infidioso e fiero Magion di belve solitaria e scura. Ma si contese; e dell'Ertorea mano Van su lo schermo a'nostri casi avversi. Ed io quest' alma le percosse offerst, Ed al fier Larisseo m'opposi in vano. Così nell'alto già fermossi; or movo Per immenso Ocean fra turbe Argive, Cercando armato full' Aufonie rive A scacciati Nepoti imperio nuovo. Forse fia, che a mia man giusto savore Del Ciel s'aggiunga, onde immortal memoria Sparga per miei trofci lampi di gloria Su quest' ofcuro, che n' ingombra, orrore. Sì disse; e sciolse dalle patrie arene; Poscia del Tebro in sulla nobil terra Duci creò, che sulminando in guerra Strinsero a duro giogo Argo, e Micene.

# XXVII.

# Al Signor D. ANGELO GRILLO.

Invitato ch' ei venga a Firenze.

CUoi canti in mezzo a noi fama distonde, DE vo' sperar, ch'ella non canti in darno, Che di Venezia abbandonando l'onde, Tu venga a ripofarti in riva all'Arno. O lieto appien se apparirà quel giorno; Angelo movi, questo Ciel t'invita; Movi ch' incomparabile foggiorno Consola incomparabile partita. Perderai seggio d'ogni pregio degno, Altro n'acquisterai non men pregiato; Ed anco il Sol lascia di Stelle un segno, Ed ad altro sen vien non men stellato. Queste gioconde a' Cigni aure Tirrene A nuove note sveglieran tua mente, E non dirai di finzion terrene Siocca vaghezza dell' ignobil gente. Lasso me! non adombro il mio fallire; Su Pindo io bevvi già torbide l'acque, Tu le bevesti pure, alto desire Ouinci di nobil canto in cor ti nacque. E però ci dirai l'empia speranza Delle rie turbe in Sennaar disperse; O pur grand'opra d'immortal possanza, L'onda Eritrea, che Faraon sommerse. Già ne' tuoi versi traboccar destrieri, E veggio rote sparse, odo chi geme; Sentonsi vili squadre, e duci alteri, E mi sgomenta l'Ocean che freme.

A sì

Parte Prima.

A si bel canto gioiran le rive

Non pur di Flora, ma le cime alpine,

E faran cerchio facre Ninfe e Dive

Di rofe eterne, ed orneranti il crine.

XXVIII.

Al Signor CESARE MORANDO.

Loda la Poesia.

Etra, che Febo a dotta man gentile,
Morando, fidi, è da chiamar tesoro:
Taccia la plebe, che ignorante e vile
Non mira altro tesor, che argento ed oto.
Ecco, se morte ria d'amaro pianto,
Tenero sen di Verginella asperge,
Poeta sorge, e col soave canto
La riconsorta, e que'begli occhi ei terge.
E s'egli avvien, che per lontani errori
Nojosi assanni il peregrin sostegna,
Onde ha rimedio, che il suo mal rissori,
Se Poeta quell'arte non gl'insegna?
Reca talor di Cavaliero egregio

Reca talor di Cavaliero egregio Nemico stuol la cenere rinchiusa, Ed ei fra' vivi perderebbe il pregio, Se per lui non vegghiasse inclita Musa.

Inclita Musa ne distingue i modi; Onde di Lete rio l'onda si scherna; Ella ne detta vari vanti e lodi; Onde umana virtù si renda eterna.

E pure ogni Cantor lungo il bell'Arno Sacra solo a Ciprigna i detti suoi, E par che lira ogni si tempri in darno, S'ella sa risonar palme d'Eroi.

Scorno d'Italia! or non daranfi i carmi Tanto dovuti all'immortal Fatnese, Che atro nel sangue, orribile nell'atmi Gli Altar disgombra delle fiamme accese?

Che lungo Dirce di sonarle apprende,

Por-

290 Rime del Chiashera Porterò fino al Ciel, fino alle Stelle L'Asta real, che il Vatican difende.

#### XXIX.

Al Signor PIETRO STROZZI.

Gli Uomini vivere in terra inquieti, perche la loro Patria è in Cielo.

F Ebo sett'Albe ha rimenato appena, Da che trassi con voi l'ore contento, Là 've correndo in Cielo aura ferena Del bell'Arno rinfresca il puro argento Ivi scorgea virtute, ivi sapere, Candidissimi cor, petti cortesi; Ivi tanto scorgea, ch' era dovere Di por sempre in non cale altri paesi. Pur lufinghiero della patria amore Diè si fatta battaglia al pensier mio, Strozzi, che da voi tormi ebbe valore, E m'ha condotto al mio nido natio. Ma qui le piagge un tempo a me sì care, Come vil cosa, il guardo oggi rimira, Nè per me, come gia, sì lieto il mara Nè sì vago, o giocondo il Ciel si gira. Quinci colmo di gioja un volar chieggio, Che mille volte il giorno a voi mi renda; Ma mentre del desir teco vaneggio, Sembra che alto pensir me ne riprenda. Così dicendo, onda di mar men lieve E' fotto foffio d'Aquilone il verno, Che vaghezza mortal, se non riceve Dalla bella ragion legge e governo. Lasso! che ora partita, ora ritorno Tuo core alterna, e non mai stabil erra: Ma se sovra le stelle è suo soggiorno, Che lieto albergo vai cercando in terra?

#### XXX.

Al Signor JACOPO POROLESCHI.

Che i Poeti devono celebrare la Virtù.

P Oichè nel corso della suga amara I fier nemici il buon Baracco estinse. E che Jahel magnanima s'accinfe, E di vita privò l'empio Sisara; In bei sembianti, d'allegrezza aspersi, Debora sorse a celebrar quel giorno; E perchè chiaro si girasse intorno, Lume gli crebbe con Eterei versi. Disse gli assalti, e di quelle armi il suono, E degli Ebrei Campion descrisse il vanto; Indi al supremo Dio rivolse il canto, Della cui destra ogni virtoria è dono. Sì fatte note, o Popoleschi, ammira Il Mondo intento ad ammirabil Musa; Però fian legge di tuo studio; e scusa, Se il colle di Parnaso a se ti tira. Che se l'alma virtù negletta e nuda Non empie il guardo de'mortali appieno, Come di pregio non fia degno almeno Chi per ornarla s'affatica e suda? Deh movi ardito, e liberal di fama, Tempra la cetra, ed a lei sposa i carmi, Gli armati loda, e va gridando all'armi, Or che alto rischio a guerreggiar ne chiama. Mira, che gonfio il cir d'orgoglio e d'ire, Pur sul Danubio l'Ottoman s'affretta; Mira che inerme i crudi affalti aspetta Germania o senza senno, o senza ardire. Di tu, che onesta morte a viver mena; Che vero onor al Ciel s'apre la strada; Che è meglio in petto aver colpo di spada, Che giogo al collo, e che sul piè catena. XXXI.

# XXXI.

Al Signor AGOSTINO MASCARDI, Che il Peccatore non ha schermo salvo il pentimento.

V Eggio spumante, ed affalir gli scogli Nereo che freme, e per gli aerei campi Squarciare orride nubi ardor di lampi, E fieri d' Austro rimugghiare orgigli. Che fia? se dopo tanto aver sofferto, DIO scioglie il freno all' immortal possa 121: Onde conforto? ed onde avrà speranza Il secol rio d'iniquità coperto? In darno al minacciar del Cielo avverso Fare in terra contralto Alma s'affida; La sciocca Torre di Babelle il grida: Nè meno il grida Faraon sommerso. Sotto i colpi superni umana gente Elmo non terga, e non si tempri usbergo: Usbergo è pianto, e flagellarsi il tergo, Che abbatte DIO, se il Peccator si pente. Non vaneggia mia lingua, altri ripensi Infra gli Assirj al predicar di Giona. Avea già Lui, che dall'Olimpo tuona, Tutta carca la man di fuochi immensi. In nembi d'ira sua sembianza avvolta Nulla non promettea, salvo che scempio: Ninive fatta a' scellerati esempio, Omai fra sue ruine era sepolta. Ma quando d'umiltà preso consiglio, Trasse sospir sulla trascorsa etate, In quel momento il mar della pietate Depose i tuoni, e sè sereno il ciglio. Io così canto, or chi farà mia scusa? Ah che tal cetra piglierassi a scherno; Mascardi, io ben mel so, Pindo moderno. Che di ciò parli, non alberga Musa.

XXXII.

#### XXXII.

Al Signor Francesco Barberini Cardinale. Lodagli la Virt i e la Poessa.

CHE ostro celeste vi ricopre i crini, Che sian porpora sacra i vostri fregi, Che il Tebro altier, non sconosciuto a' Regi, Versando urne d'argento a voi s'inchini: Diran con voce ad ascoltar gioconda, E cosparsa di mel cento sirene; Ma se alle lor lusinghe altri s'attiene, Piangene tosto, e fassi preda all'onda. D'Itaca il Duce a meraviglia accorto Con celeste pensier configlio prese: Ben armando l'orecchia ei si disese; Quinci pervenne a gloriofo porto. Frale quaggiù retaggio e gemme ed ostri; Neron lo scettro divenir gà vide Palustre canna; e d'altra parte Alcide Ne fece clava, ond'egli spense i mostri. O Sol del Tebro, onde sfavilla il lume, Per cui d'avversità nebbia non teme, O de' Colli famoli inclita speme, Amar la gloria è degli Eroi costume . Odi full'Ellesponto al gran Sigeo Lui, che per tante palme il Mondo ammira,

Odi full'Ellelponto al gran Sigeo

Lui, che per tante palme il Mondo ammira,
Odi come le trombe alto fospira

Divote al germe del guerrier Peleo.
Ed a ragion, che gli onorati affanni

Cascano in cieca notte al fin sommetsi, Se chiara lampa di Meonii versi Non rasserena il solto ortor degli anni.

#### XXXIII.

Al Signor GIAMBATISTA CASTELLI.

Giocondo esfere lo stato degli Uomini privati.

P Urchè scettro real sia la mercede, Nulla di strazio a se nullo Uom perdona; Quei tocca il Ciel, se al popolo si crede, Cui splende sulle rempie aurea corona. Ciascun le pompe e i regi manti ammira, Ciascuno all'ostro altier volge la vista; Ma poi fotto quell' oftro alcun non mira L'aspre punture, onde il Signor s'attrista. Ah che per calle di miserie estreme Infortunata palla alta ventura, E di ferro, e di tosco insidie teme, Mentre fortuna umil sen va sicura. Che temi tu, che in solitaria parte Tempri con dotta man vari colori. E col diletto della nobil arte Sì te medefimo, o la Liguria onori? Tratte da meraviglia a te veloci Corrono ognor le peregrine genti, E le liete accoglienze, e le lor voci Sono il ferro, e'l venen di che paventi. La cara e dolce famigliuola intanto Ora forrisi, ora vagiti alterna, Cui la memoria del paterno vanto Sarà retaggio di ricchezza eterna. Requie sì cara e sì soave or come Qualunque Imperio non avrà fecondo? Odi, Castel, certo n'inganna il nome, Servi, o Signor, siam peregrini al Mondo'.

Qual

### XXXIV.

Al Signor Cardinale BARBERINI.

The andava Legato Appostolico in Ispagna.

Uando full'empio Mondo il Ciel s'adira, Allor cinto d'acciar Marte si desta, O fiato d' Austro rio l' aria funesta. O voti i folchi, il villanel fospira. La gente folo orror volge in pensiero, Ed ha contra spaventi il core infermo; Fassi qual turba in mar fuor d'ogni scherme Che nel risco maggior guarda il Nocchiero. Ed egh a nome i suoi minist-i appella: Eccita ardir, nè punto cede al mare: Oggi il sacrato Urban sì fatto appare In questa d'armi, ed infernal procella. Franco ne i petti altrui spira vigore, Vegghia in gravi pensier, sprezza gli astanni, E te già vecchio in sul fiorir degli anni Manda a spezzar degl' indurati il core. Esser certo non può, benchè Bellona Ascoltat legge di concordia neghi, Ester certo non può, che il cor non pieghi Alla tua voce, che nettarea suona. Vergine di pietà sempre infinita, Angeli facri, Alme beate e fante, Porgete per noi prieghi al gran Tonante, Sicchè adorando n' impetriate aita. E noi ritolti da co dogli immensi, Diverrem chiaro specchio a' pii Nepoti; Canterem inni; appenderemo voti, E faremo volar nembi d'incensi Ma non tanto letargo il secol nostro Occuperà nelle future genti, Che il tuo nome ad ognor non fi rammenti, O via più chiaro di virtà, che d'ostro.; Dunque ara i campi dell'instabil Teti, E con alrrui giovar cresci tuo vanto; Chiabrero P. I.

Qual Nestore canuto in val di Xanto,
Tu sarai giovinetto in riva al Beti.
Nè scuro Arturo, od Aquilon crudele,
O mar mugghiante ti conturbi il seno;
Che ogni torbido Ciel torna sereno
A nave, che per DIO spande le vele.
Muovi oggimai; nè di guerrier trosei,
Nè pur di palma trionfal ti caglia;
Che alto alloro non sia, non sia battaglia
Possente a pareggiar tuoi Caducei.

#### XXXV.

Al Signor Cosmo BARONCELLI.

Quando D. Gio: Medici fu condotto da' Veneziani.

A nobil destra, che sul fior degli anni Crebbe in Germania al Vaticano allori, E schernendo di morte i tetri orrori, Colmò di ghiaccio gli Ottoman Tiranni, Tuonando in guerra, a me sì force in petto Sparse desio di celebrar suoi pregi, Che in telser di bei fior ghirlande, e frest Mi fu su Pindo il vigilar diletto. Chi verso lampo di virtà, che altiero Illustra il Mondo, volentier non mira? Ah che altrui merto riguardar con ira E' vile infamia di villan pensiero. E pure in terra è folta notte, e suolsi Lattare invidia; io ciò mirai sovente, E per modo il mirai, ch'egro e dolenta La cara cetra dalla man mi tolfi. Or bella fama, che le lucid' onde Lasciò dell' Adria, i miei desir consola, E dilettoso canto indi dissonde, E con tromba di gaudio ella sen vola, La grande, che nel mar siede reina, Nel cui sen libertate aurea ripara, Per lo cui senno sollevarsi impara Italia, quafi al traboccar vicina,

Parte Prima.

Lo sguardo volse, e tra' più forti scelse Il Signor nostro, ed onorò suo nome. Cosmo d'edere liere orniam le chiome; Secolo torna di letizie eccelse. Io finchè pace a'nostri giorni impetra L'or di Saturno in sull' Aonia riva, Canterò, come Amor l'Alme ravviva Con dolci piaghe di mortal faretra. Ma s'empia voce unqua risuona all'armi, Armerò di gran corda arpa sonante, E quafi per deserto onda spumante, Dal petro ardente se n'andran miei carmi. L'asta, dal cui ferire alta vittoria Intra fulgidi acciari unqua non parte, Porterò fino al Ciel, cigno di Marte, E con sue palme avanzerò mia gloria.

#### XXXVI.

Al Sig. ALESSANDRO SERTINI.

Che i desider jalti sono pericolosi.

Uando con fuga a metter fine a'mali, Che sorto il fiero Re gravi sostenne, Armato il tergo Dedalo di penne, Per l'alto Ciel diessi a vogar con l'ali. Diffe al figliuol, che di vaghezza acceso Era a trattar l'aure celesti: figlio, Impresa di spavento, e di periglio Rifinta spirco da viltate osfeso. Ma dell' umano ardir certa misura Bella ragione alle nostre alme assegna, Di così favellarti oggi m'insegna La presente per noi forte ventura. Che se troppo t'abbassi al mar vicino, L'aer laggiù mal sosterrà le piume, Se t'alzi, il Sol le struggerà col lume, Se per mezzo ne vai, lieto è il cammino. Sì fatto accorto il giovenil pensiero, Come sicura scorta, il volo ei prende,

Rime del Chibrera Nè lento le bell'ali Icaro stende ; Lieto correndo il sì novel sentiero. Per l'aria, che fendea l'ala paterna, Tenne da prima il buon garzon la via Indi i sentier ben consigliati obblia, Per vagheggiar la region superna: Brama i raggi appressare onde Orione. Onde Arturo nell'alto appar lucente, Brama i raggi appressar d'Elice ardente ... Brama appressar l' Ariadnee corone. Ma quando in ver l'Olimpo il corso ei volse L'incaute piùme il Sole arse e disperse, Si se medesmo il troppo altier sommerse E l'antico suo nome al mare ei tolse. Sertini, in questi specchio il guardo giri Chi troppo studia d'innalzar se stesso. L'aurea favola canta il buon Permeffo Intento a raffrenar nostri desiri.

# XXXVII.

Al Signor Carlo Guidacci.

Non sconvenirsi le lagrime nella morte de'suoi cari

CArlo, del Ciel tra i luminosi giri Sull'alto Olimpo, d'auree siamme adorno Fa lunge da' martir dolce soggiorno-Il caro Amico, che quaggiù sospiri. E mentre cinto di bei lampi ardenti Non fallace pensiero il mi dipinge, Biasmo quasi l'amor, che ci costringe Per la sua morte rinnovar lamenti. Qual pianse mai, che in riposato porto Agitato Nocchier nave raccoglia? Certo fora ragion sgombrar la doglia; Alma ben nata ha nel morir conforto. Ma il forte Achille, da gran duol fospinto, Strida mando fino alle Stelle eccelse, E coll' altera destra il crine svelse Sul freddo volto di Patroclo estinto. Dal

Dal profondo Ocean pronta sen venne-Tetide, sparsa di pietade il ciglio, Che alfin temprasse i guai gli diè consiglio, E quei pur freschi i suoi dolor mantenne. Dunque, se aver di pianto i lumi aspersi, E'nobil ufo ne' morrali affanni, Non fia giammai, che tua pietà condanni, Se sopra il Torrigian lagrime versi. Mal fortunato, che felice appieno D'ogni più caro ben, che altri desia, Morte lo ci sterpò quando fioria, E sparve il suo giòir quasi baleno, L'anima, vaga d'onorata sama, Quel suo di bene oprar servido amore, Chi mai Guidacci, ci torrà dal core? Non già Firenze, che ad ogni ora il chiama.

# XXXVIII. Al Signor JACOPO CORSI.

Che fugaci sono i beni del Mondo. Orfi, già mille voke in mille scuole L'umano orgoglio condannare intest, E in mille carre celebrare appresi, Che il Mondo alletta; e che tradir poi suole: Che gli almi pregj, e di Virtù gli onori Han seco tal valor, che dura eterno: Ma che il rio tempo, e l'ore ladre a scherno Han la possanza degli scettri, e gli ori. Ciò bene udito mille volte, e letto Poco fu meco a configliar la mente, Anzi, qual Peregrin, velocemente Appena giunto egli m'uscì dal petto. Or io, che forda tenni l'alma e dura De'saggi detti all'immortal consiglio Uscir d'error come rivolsi il ciglio Corsi di Roma alle disperse mura. Teco pien di vaghezza i marmi egregi Giva cercando, e le colonne, e gli archi, Gli ampj Teatri, a cui fregiar non parchi Fur di grand'oro Imperatori, e Regi. Che

3000 Rims del Chiabrera Che a tal segno-forgesse umano ingegno-Da prima in rimirar meco ammirai; Poscia la mente di stupor colmai Scorgendo sì bell'opre a sì vil segno. L' Esquilie, il Celio, e l'Aventin sublime, L'alta Suburra, e le Carine istesse Or son di Zappator vendemmia, e messe 33 Che fra regali alberghi aratro imprime. Nell' auree scene, ove del Cielo uditi Per bocca de' mortali erano i canti, Oggi s'odono-ognor greggie mugghianti; Che parlo io di muggiar? S' odon grugniti ... 1 fette Colli or fatto esempio e specchio Cui dentro la mortal miseria miro, Per la vostra ruina io men sospiro, Se tra dure fortune omai m'invecchio

### XXXIX.

Al Signor VACOPO DORIA ... La Gloria venire dalla Virtu. Oria, col corlo de celefti giri Va nostra vita, e su volubil'ali-Il tempo rio ne' miseri mortali-Cangia con la sembianza anco i desiri ... Non mi si neghi: per non debil prova-Oso affermarlo; io de'miei di siorici-Passai l'Aprile in celebrar conviti, Ove lieto Imeneo danze rinnova. Fo za d'alta beltà, ch'empie gli amanti Di caro duol, tiranneggiò mia cetra; E dolci piaghe di mortal faretra, Onde guerreggia Amor, furo miei canti .. Oggi che imbianco, e che di gelid'anni-Verno m'involve, altrove ergo i pensieri, Intento a vagheggiar gli spirti alteri Che vanno al Ciel tra peregrini affanni. Ben vario calle: altri terribil asta Vibra, Campion delle paterne mura; E chi d'astrea l'alme ragion procura Con giuste leggi a e l'oltraggiar contrasta; Alcun le ricche gemme, onde l'Aurora Adorna gl' indi, al poverel comparte, E schifo d' or con ammirabil arte Tra l'umane caligini s' indora.. Jacopo, di costor gli alti costumi In tua nobil magion non vengon meno; Anzi, qual Orion nel Ciel sereno, Splender veggiam tra scintillanti lumi, Cotal di pregj, a meraviglia chiari, Quaggiù tuo sangue sa mirarsi adorno; Ma sì fatti splendor non son tuo scorno: - Sì per l'esempio ad illustrarti impari. Sferza te stesso, ed alle fide scorte Affisa il guardo, e spingi innanzi il piede. Sul colmo delle stelle è nostra sede. Ed inclita virtù n'apre le porte. Chi sotto giogo vil l'anima abbassa, Poco suoi censi a contrastare ardito, Calca il sentier di Lete, e di Cocito, E sul sepolero al fin nome non lassa.

A CARLO EMANUELLO Duca di Savoja. Le guerre effere gloriose, quando hannogiusta cazione.

MEntre sotto l'insegne i Guerrier pronti, Schierando, carchi di dorati usberghi, Empiesti di terror gli alpestri monti, Del crudo Elvezio nubilosi alberghi; E vibran lo asta con fulminea mano, Guardasti il varco della patria terra, Io vidi, al vulgo vil fatto lontano, Del tuo grande Amadeo le glorie in guerra. E nell'alto del Ciel, piaggia di lume, Ove tengono il feggio inclite Muse, Muse, non quasi d'Ippocrene al fiume Vendendo onor, favoleggiar son use; Ma che tra vere lodi opre di Regi Serbano chiare, e sempiterne; oh quanti Con Euterpe quaggiù sen vanno egregi, Che indarno colassù sperano canti?

Cha

302 Rime del Chiabrera Che può sperar di Macedonia il fiero? Gonfiò le trombe, e diede affalto al Mondo, E sulla bassa terra a farsi altero, La chiuse in nembi di dolor profondo. Ulula il Nil, spuma di sangue il Gange, Tutto il popolo Eoo lagrime piove: Ei sa goder se l'universo piange, Predicandosi altrui Figlio di Giove. Sommo valor, dalla Virtà non icorto, E' furor sommo: militar fierezza Ben può tra' sciocchi celebrarsi a torto; Ma sue false corone il Ciel non prezza. Prezzasi in Ciel, che alpi varcando, e mari Tolse Goffredo il gran sepolero agli empi: E che Campion de' sacrosanti Altari Trionfando Amadeo crebbe gli esempi. Ei corse in Rodi, e l'Ottoman tiranno Vinse in battaglia, e lo si stese a' piedi: Ma lasso me! che vendicar ben sanno L'antiche piaghe i dispietati eredi ; Nè si fa schermo. Ahi Cristian le spade A che cingete? Orsù tacciam, cor mio, Incomparabil onta a questa etade. Che di Gerusalem la prenda obblio. Forse decreto de' superni Regni A nostre colpe tanto onor contende; Ma non perciò risolto ad ozi indegni, Carlo, fra' grandi il nome tuo non splende. Sì forte aneli, ed alla belva inferna Dentro Gebenna ogni soggiorno infesti: A Guerreggianti per la legge eterna Vengono dall' Olimpo inni celefti.

XLI.

Al Signor RICCARDO RICCARDI.

Che le avversità avvengono per li peccati.

Tel secol d'oro, onde a' mortali or solo La memoria riman, Saturnia etate, Per la calda stagion spiche dorate Crescer vedeansi, e non s'arava il suolo.

Quei

Parte Frima. 303 Quel liquor, che cotanto il Mondo apprezza, Vinceano l'onde, onde correano i rivi, E là 've ghirlande or si raccolgon, ivi Distillava di mele alma dolcezza. Nè procelloso in seno, umido il volto, Austro soffiava, delle sebbti amico; Ma l' Uom già stanco e per suoi giorni antico Gli era, quasi dormendo, il viver tolto. E mentre in terra alla caduca gente Le Parche su nel Ciel filavan gli anni, Ella mai non sentia colpo d'affanni, Nè per ingiuria altrui venia dolente: Che allor s'udi sotto innocenti acciari Sol per le falci risonare incudi, Non fabbricossi usbergo a' guerrier crudi, Nè fersi navi a predatori avari. Dolcissimo a ciascun l'altrui diletto, Nè la lingua, nè il cor mentir sapea: Regnava Amore, e se bell' alme ardea Ma del vicin non s'oltraggiava il letto. Or lasso! non così, che l'altrui vita Arco minaccia venenato, ed afta; E tetra invidia l'altrui ben contrasta E di quaggiuso è l'onestà sbandita. Propinqui lidi, ed Ocean Iontano Vele rapaci a depredar sen vanno: Piange afflitta la Fè sotto l'inganno: Ma su dal Ciel DIO nol rimira in vano

Quinci le pessi, ed implacabil gode Morte ridurre alte Cittadi in erba;

Ouinci disperde il gran Cerere acerba, E i famelici gridi ella non ode.

Quinci, di crude serpi armara il crine, All' arme i cor Tissone raccende;

1 .. . ..

Che su gli empj, o Riccardo, a guardar prende DIO vilipelo; e gii flagella al fine-

# XLII.

Al Signor CEAZIO DEL MONTE.

Mostra il pregio dell' arte della guerra.

SE mai coi Cerri, o pur coll' aure a prova Movesse alcun le giovinette piante, O si levasse al Ciel nell' eta nuova Altero a rimirar quali gigante; E se per sangue glorioso e chiaro Facesse risonar magnanim' avi; O se di Crasso, o se di Mida al paro Arche serbasse di tesor ben gravi, Non farà ver, che in alcun pregio ei faglia. Orazio, al giudicar di nobil gente, Se posciu negli orror d'alta battaglia Ei non è morte ad incontrat possente. Pregio immortal, che di ferrato usbergo Robusto perto in gioventù si vesta, E perchè volga l'inimico il tergo, Non rammentar che sia piaga funesta. Se spento ei cadde, in sulle piaghe altere La turba avversa del valor s' ammira, Indi amorosa man spoglie guerriere Pon sulla tomba, e di dolor sospira. Ma se abbattute aste nemiche, e spade, Rivolge a' fuoi victorioso il petto, Quanto per lui fulle natie contrade Corre dentro ogni cor gaudio e diletto? In chiaro fuoco ogni donzella accesa, Dal Ciel consorte a sue bellezze il priega; Ma il popol poi, che n'ha la gloria intesa, L'eccelse prove al peregrin dispiega: Che forte ei vinse; e che di sdegno egli arse Le trombe udendo, e falminò su i venti, Che fordo a' prieghi, inesorabil sparse Di sangue il campo, e calpestò gli estinti.

XLIII.

#### XLIII.

Al Signor JACOPO CICOGNINI. Sospira la quiete suor della Corte Romana.

Afciai le rive del bellissim' Arno,
Rive da me suor di misura amate,
Bramoso di veder l'onde sacrate
Dell' almo Tebro, ed or le veggio in darno;
Non perchè Roma dentro se non chiuda.
Ingegni illustri, ed in virtu supremi;

Ingegni illustri, ed in virtù supremi; O perchè nieghi avaramente i premi A chi per via d'onor travaglia e suda:

Perciò non già; fora parlare in vano, Negar del Vatican gl'incliti pregi, Se lo cosparge d'ornamenti egregi L'alta bontà del sacrosanto Urbano.

Tutto ciò, che d'Ulivo, e che d'Alloro
Fa che fronte gentil quaggiù s'adorni,
Chiaro vi splende, e se ne vanno i giorni
In guisa tal, che hanno a chiamarsi d'oro.

Non forga, o Cicognin, chi mi condanni, Fra' fette Colli d'or fi volgon gli anni; D'or, ma d'oro contrario all' oro antico.

Allor d'oltraggj la stagion sicura Di riposo accendea tutti i desiri, Nè v'ebbe folle cor, che con martiri Amasse di comprar lieta ventura.

Oggidì che diremo? Alma contenta Rimirarsi non sa d'ozio gentile; Anzi il valore, e la virtute è vile, Se con lungo sudor non ci tormenta.

Con pensieri inquieti a se nemici; Ciascun di ceppi qui diviene amante; Che l'alme in val del Tebro ha per costante Farsi con lucid' ostro i guai felici.

O rive d' Arno, o Fiesolane piagge, Ove un Sole d'oriente oggi risplende; Deh chi di me pietoso a voi mi rende, Ed a questi tumulti, ahi! mi sottragge? To solitario, e sin dagli anni acerbi
Uso alle selve, odio palagi alteri,
Ne sostiono onda di Duci in su destricri,
E grandi in toga gareggiar superbi.
Però bramo oggimai giunto all' Occaso
Pur boschi, ma d'allor cinto le chiome
Ed ivi alzar di Ferdinando il nome,
Destinato Signor del mio Parnaso.

## LXIII.

Al medesimo.

Che effendo breve la vita, dee l' Uomo pensare alle cose del Cielo.

Seguitando il tenor de' pensier miei
Su vago praticel, giun'i ad un rio,
Che tra l'erbe, e tra' fior col mormorio
Par che volesse dir: Perchè non bei?
Immantinente io posi freno al passo
Per vagheggiar quelle volubil perle;
E tanto dimorai sisso in vederle,
Che a me veder quasi vedeasi un sasso.
Quand' ecco, Cicognino, e non so donde,
Mi si sece sentir sì fatta voce:
Che badi? Il viver tuo sen va veloce,
Più che il corso non sa di cotess' onde.
To tosso, che ascoltai l'alte parole,
Di mia selicità ben desiose,
Mi scossi, e mossi il core a pensar cose,
Che della plebe il cor pensar non suole.

Fine del primo Tomo.





AME OF BORROWER.

5,17,23 9-85

